



XEVIII FF 39

- an agorthody

## RELAZIONE

DELLA VISITA APOSTOLICA

DEL COLLEGIO IBERNESE

DALL'EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO SIGNOR CARDINALE

'MARIO MAREFOSCHI

PRESENTATA

ALLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

PAPA CLEMENTE XIV.



ROMA MDCCLXXII.
NELLA STAMPERIA DI MARCO PAGLIARINI

CON LICENSA DELCUESTA

CON LICENZA DE SUPERIORI.





## X III X

# BREVE DI DEPUTAZIONE DELL' EMINENTISSIMO SIGNOR

# CARDINALE MAREFOSCHI PER VISITATORE APOSTOLICO

DEL COLLEGIO IBERNESE

## CLEMENS PP. XIV.

DILECTE FILI NOSTER SALUTEM, ET APOSTOLICAM
BENEDICTIONEM.

lorum Locorum omnium cura una cum uniporfa Ecclifa Dei procuratione Nobis divinitus commilfa pofitulat, ac exigir, ut ad
a prafertim Loca, in quibus Juvenes pictate, doctrina, fantifique litteris ad
ianam, carbolicamque Religionem in remotis etiam

christianam, catbolicamque Religionem in remotis estiem partibus predicandam, eb propagandam imbutuntur. Teradiantur, Patrolaris solit irudiais Nosfire partes petuliair studio intendamus; silgue ideitee, retum stempomm, de personarm qualitaistum sature perpostis, providere sono pretermitsimus, quemadmodum in Domino conspicium sulaboritere sepadire. Dudum son's seut accepinus, bon mem. Ludovicus S. R. E. Cardinalis Ludovicus G. R. E. Cardinalis Ludovicus of the constitution of the c

X IV X

XXII. Maii MDCXLVII. expeditas Litteras Collegium. bujusmodi de Jure patronatus tunc in bumanis agentis Nicolai Ludovifi Principis Plumbini , & Venufa , ejufque Descendentium este, & perpetud fore declaravit, ac alias prout in ejusdem Litteris, quarum tenorem prasentibus pro expresso, & inserto baberi volumus, plenius continetur . Nos itaque pro Pastoralis officii debito ejusdem Collegii , ibique existentium Alumnorum utilitati , & progreffui , quantum cum Domino poßumus confulere volentes , ac de circumspectionis tua Fide , Prudentia , Doctrina , Pietate , Charitate , & Catholica Religionis Zelo plurimum in Domino confist, motu proprio, ac ex certa scientia . & matura deliberatione Nostris , deque Apostolica potestatis plenitudine Te ejusdem Collegii Vificatorem Apo-Stolicum cum facultatibus necessariis , & opportunis etiam Collegium pradictum , illiufque Ecclefiam , nec non Bona quecumque ad illud spectantia, ac illius Rectorem, Superiores, & Alumnos, aliasque Personas ab eo dependentes cuiulvis status , gradus , praeminentia , qualitatis , & dignitatis, & ordinis existentes tam in Capite, quam in Membris semel tantum visuandi, ac in illorum vitam, mores, ritus, & disciplinas diligenter inquirendi, nec non Evangelica, & Apostolica Doctrina Sacrorumque Canonum , & generalium Conciliorum Decretis , & SS. Patrum traditionibus, Regularibusque Institutis inharendo quacumque mutatione, correctione, emendatione, repocatione . er renovatione indigere cognoveris . reformandi , mutandi , corrigendi , revocandi , ac etiam de novo condendi, condita Sacris Canonibus, & Concilii Tridensini Decretis , ac Constitutionibus , & ordinationibus Apo-Stolicis non repugnantia confirmandi, abufus quofcumque tollendi , Regulas , Inflitutiones , Decreta , & dicti Collegii Statuta observari faciendi, illasque, & illa, fi fortasse enciderint, reflituendi , & reintegrandi , ac observari mandandandi , & quatenus opus fit Statuta , Regular , & Inflisutiones, ac Decreta pradicta etiam corrigendi , reformandi, mutandi, er de novo faciendi, ac reddituum, proventuumque Bonorum Collegii pradicti administrationis rationem perendi , dicti que Concilii Tridentini Decreta cu-Stodiri pracipiendi, ac Personas pradictas ad debitum. & bonestum vita modum revocandi , Rectorem , aliofque Superiores , & Officiales hand idoneos removendi , & alios habiles , idoneos , & capaces in locum amotorum subrogandi , nec non Alumnos qui prascriptum tempus corum studiorum absolverint , vel inobedientes fuerint dimittendi , aliofque in ipforum locum ab his ad quos Jus Patronatus pradictum pertinet nominandos, & a te approbandos ponendi , & quidquid Statueris , & ordinaveris observari faciendi , obedire recufantes per censuras , & panas ecclesiasticas, aliaque opportuna Juris, & facti remedia compescendi , contra delinquentes quoscumque processus secreto tamen , & fine Strepitu , & forma Judicii formandi , aliaque omnia , & fingula in pramiffis , & circa ea , & pro bujusmodi munere rite recte explendo necessaria quemod dibet & opportuna faciendi , dicendi , gerendi , mandandi, & exequendi plenam , liberam , & omnimodam facultatem, & auftoritatem motu , & poteflate fimilibus tribuimus , & impertimur , tibique licentiam , & facultatem alium in tui locum ad premissa explenda cum omnibus , & fingulis facultatibus hujusmodi subrogandi concedimus . Mandantes propterea omnibus, & fingulis Reftori , aliifque Superioribus , Alumnis , Ministris , & Perfonis quibuslibet dicti Collegii, ut Te, & alium fic a Te, ut pramittitur , designandum , & deputandum uti corum Vifitatorem Apostolicum a Nobis , sicut pramittitur, deputatum reverenter suscipiant , & recognoscant , ac Tibi , & illi in omnibus ad Vificationem hujusmodi spectantibus omnino pareant, & obsequantur, tuaque, & illius salubria

monita, & mandata humiliter suscipiant , & efficaciter adimplere procurent, aliquin Sententiam . five roenam . quam rite tuleris , feu Statueris in rebelles, ratam habebimus , & faciemus Anctore Domino ufque ad fatisfactionem condignam inviolabiliter observari . Volumus autem, ut fi que graviora in hujusmodi Visitatione repereris Nobis referas , ut quod desuper statuendum fuerit matura consideratione adhibita decernamus . Non obstantibus memoratis ejusdem Innocentii Pradecessoris Litteris, quibus quoad pramißorum effectum sufficienter, & expresse derogamus, aliifque quibufvis Apostolicis, ac in universalibus, provincialibufque , & fynodalibus Conciliis editis generalibus , vel (pecialibus conflitutionibus, & ordinationibus, ac Societatis etiam fefu dictique Collegii, aliifque quibufois etiam furamento Confirmatione Apostolica , vel quavis firmitate alia roboratis statutis , & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & litteris Apostolicis eidem Collegio, ejusque Rectori , Superioribus , Alumnis , ac Personis quibuslibet fub quibuscumque verborum tenoribus , & formis , ac cum quibufvis etiam derogatoriarum derogatoriis , aliifque efficacioribus , efficaciffimis , ac infolitis claufulis , irritantibufque , & aliis decretis etiam Motu , fcientia , & posestatis plenitudine paribus, & alias quomodolibet in contrarium pramiforum concessis, confirmatis, & innovasis; Quibus omnibus & fingulis, etiamfi pro illorum sufficienti derogatione de illis, corumque totis tenoribus fpecialis , specifica , expressa . & individua , ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem imporsantes mentio , feu quavis alia expressio habenda , aut aliqua alia exquifita forma ad hoc fervanda foret, tenores hujusmodi , ac fi de verbo ad verbum nihil penitus omisso , or forma in illis tradita observata exprimerentur , o infererentur', prasentibus pro plene , & sufficienter expressis . & infertis babentes, illis, alias in Suo robore permanfuris.

X vii X

ris - sa pramisforum esfectum , bac vice dumtaxas specialiser , G express derogamus caterisque contrariis quibuscumque Gr. Datum Roma apud S. Mariam Majorem du Annulo Picatoris die sexta Martii 1771. Pontiscatus Nofiri Anno Secundo.

A. Cardinalis Nigronus .

Loco + Sigilli .

Foris = Dilecto Filio Nostro Mario S. R. E. Presbytero Cardinali Marefusco nuncupato .

## X III X ELEZIONE

## DI MONSIGNOR SERGIO SERSALE

## PER CONVISITATORE

#### DEL COLLEGIO IBERNESE

Die vigesima Martii 1771.

N mei &c Testiumque &c Eminentissimus, & Reverendissimus D. Marius S. Romana Ecclesia Tituli S. Augustini & Sacrosancta Lateranensis Basilica Archipresbyter Cardinalis Marefoschi Visitator Apost licus à Sanctissimo Domino Nostro PP. Clemente XIV. feliciter fedente Specialiter electus, & deputatus Ven. Collegii Hibernensis per me &c. optime cognitus , sponte &c. , ac alias omni &c. utendo facultatibus, & auctoritatibus fibi specialiter ab eodem Sanctiffimo delatis , & tributis in Litteris Apostolicis ejus deputationis in Vifitatorem prafatum. originaliter infertis, atque alligatis in Instrumento Aperitionis , & inchoationis dicta Sacra Visitationis per Acta mei &c. sub hodierna die rogato , ad quas &c. in Convistratorem Ven. dicti Collegij Hibernensis, ejusque Annexorum, & Connexorum quorumcumque elegit, & deputavit R. P. D. Ser-gium Serfale prasentem, & acceptantem &c. eidemque dedit , tribuit , atque concessit omnes , & singulas facultates , auctoritates eidem Eininentiffimo , & Reverendissimo Domino à Sanctissimo ut supra concessas in omnibus , & per omnia ad formam supra li tarum Litterarum Apostolicarum , ad quas in omnibus , & per omnia relatio babeatur, onen alias de. , & ita de. non folum &c. fed O omni Oc.

Super quibus &c.

Actum Rome &c.

Per Acta Ferri Notarii Eminentiffimi Orbis Vicarii .

RE-



# RELAZIONE

DELLA VISITA

## DEL COLLEGIO IBERNESE

continuous continuous

BEATISSIMO PADRE

SENDOSI degnata la SANTITA'
VOSTRA di commettermi con suo
Breve de s. Marzo del cortente anno 1771. Il Vistra del Collegio lbernefe, governato da' PP. Gesuiti, io elessi in vigore delle sacoltà in detto Breve conceduremi per mio Convistracor Monsignos Sergios Sersale, di cui m'era
già nota la somma integrità, l'abilità, e la prudenza veramente singolare. Ed ora ho il piacere
di attessare alla SANTITA' VOSTRA, ch' egli
ha pienamente corrisposto alla mia espetta-

#### RELAZIONE DELLA VISITA

zione, avendo foddisfatto a tutte le parti della fua commissione in maniera, che non ha lasciato che desiderare. Colla diligente opera adunque di Monfignor Convisitatore io ho raccolto dalle Memorie trovate del Collegio Ibernese quelle notizie, le quali se non sono sufficienti a formarne una compiuta storia, possono però servire a mostrarne le diverse principali vicende dalla sua fondazione sino al giorno d'oggi. E queste ho creduto mio dovere di qui umiliare alla SANTI-TA' VOSTRA prima di esporle quanto da me si è operato nella Visita, che ne ho fatta.

## CAPITOLO I.

Origine , e Fondazione del Collegio Ibernese , e stato antico del medesimo sotto la cura de' Padri Minori O Tervanti di Sant' Isidoro .

'Tempi della s. m. di Urbano VIII. ebbe In Roma principio il Collegio, o Seminario degl' Ibernesi, detto comunemente Ludovisiano, perchè dee la sua origine alla che me: del Cardinal Lodovico Ludovisi Vice-Cancelliere di S. Chiefa, e Arcivescovo di Bologna. Appena egli fu decorato della Protettoria del Regno d'Ibernia, che riffettendo alla critica situazione del mc-

medefimo, dominato in quel tempo dall' eretica Regina Elifabetta, e compassionando nel tempo stesso lo stato infelice di quei Cattolici, mosso da zelo di Religione concepì il glorioso disegno di fondare in Roma un Seminario, ove si potesse educare de' Giovani di quella Nazione, e instruirli nella foda pietà, e negli studj convenienti, onde ritornando poscia alla loro patria servir potesfero per mantenervi, e dilatarvi la Cattolica Ro-

mana Credenza.

Comunicata pertanto dal Cardinale suddetto questa sua idea al P. Wadingo Minore Offervante Ibernese ( che intorno a que tempi avea fondato in Roma il Collegio di s. Isidoro per li Religiosi del suo Ordine, e della stessa sua Nazione ) venne da esso vie più animato alla pronta esecuzione di un' opera, che sarebbe per essere non meno di fommo vantaggio, e profitto alla propagazione, e conservazione del Cattolicismo in quel Regno, che gloriosa per lo stesso Cardinale fondatore.

Invogliato così il Cardinale di dare presto cominciamento a quest' opera, ne veniva nel tempo stesso frastornato da chi gli metteva in vista gli ostacoli, e le difficoltà, che s' incontrano per la fondazione di un Collegio, tanto per provvederlo di tutto il bisognevole per la sua durevole fusfistenza, quanto per fornirlo di buoni ministri per l'educazione, e per l'ammaestramento

mento de Giovani. Ma finalmente rifoluto il Cardinale di provvedere in qualche maniera l' lbernia di fagri cattolici Ministri, nel 1626 raccolfe sei giovani lbernesi, che qui in Roma a caso allora si trovavano, e che adattati sembravano al suo difegno, perchè volenterosi d'incamminarsi nella via ecclessassimi e nella acquisto delle scienze. Quattro ne collocò per allora nel collegio Inglesse, ed altri due ne situò in altri luoghi, con provvedere e gli uni, e gli altri di tutto il bisognevole pel loro conveniente mantenimento.

Ma non paísò molto tempo, che il pio Fondatore, perfuafo dal fuddetto P. Wadingo, conobbe, che sarebbe stata cosa molto più utile l'unire questi giovani in una medesima casa, nella quale potessero essere governati e istruiti da soggetti nazionali, i quali come più atti a discernere l'indole, e l'inclinazione loro, e come meglio informati del bifogno della Nazione, avrebbero potuto bene educarli, e dar loro i lumi, e le istruzioni più opportune, e più vantaggiose. Al che s'aggiungeva eziandio, che l'esperienza di circa due anni aveva dimostrato al Cardinale, che questi glovani Ibernesi difficilmente s' adattavano a convivere con altri di diverse nazioni. Laonde senz' altro indugio egli si determinò di prendere una cafa a pigione, per collocarvi questi suoi giovani Ibernesi .

La trovò in fatti vicino al fuddetto Convento di s. Ifidoro; e per provvederla follecitamente di mobili, e fuppellettili necessaria, dicede al predetto P. Wadingo la somma di studi 150., che su tossi impiegata a tal essetto; e quivi passati sibito i giovani ad abitare; surono dalla liberalità del Cardinale provvisti di un annuo assignamento di scudi 600., il quale servir potesse non solo pel mantenimento di sei alunni; ma eziandio per quello di un Rettore, e di un servente secolare; e vennero consegnati alla cura; e direzione del detto Padre Wadingo, e de' Guardiani pro tempore del Convento di s. Issoloro; con alcune condizioni, che possono rilevarsi dal Sommario aum. 1.

 Nel tempo stesso i P. Wadingo formò le regole pel nuovo Collegio, le quali essendo state approvate dal Cardinal fondatore, surono d'ordine suo pubblicate, e accettate sotto il di 29. Gennajo del suddetto anno 1628. Sommario n.2.

Fondato, e stabilito in questa maniera il Collegio, riuscirono i PP. di s. Isidoro sempre mai esatti esecutori della pia mente, ed intenzione del Fondatore: quale dopo partito da Roma per la fua Chiefa Arcivescovile di Bologna, vide accrescersi colle stesse, benchè tenui, rendite di soli 600. scudi, altri due alunni, oltre il prefisso numero de' sei, e vide questi colle frequenti dispute di Filosofia, e Teologia sostenute pubblicamente in Roma, e con altre produzioni del loro ingegno dar tali saggi di profitto nella pietà, e nelle scienze, che a tutta ragione si poteva sperare, ch'essi così bene instruiti ed educati servirebbero un di con molto frutto la S. Sede nel bramato fine delle fante Missioni nell' Ibernia . Sommario num. 2. E tale fu il credito che in breve tempo questi Giovani s' acquistarono appresso ogni ordine di persone, e particolarmente appresso l'istesso Sommo Pontefice, che dalla s. Congregazione di Propaganda furono giudicati meritevoli, che s' assegnasse a ciascun alunno il viatico di scudi 15., e ai Religiosi

giofi di s. Ifidoro di feudi 10. allorche facevano ritorno alla patria, o andavano in qualche luogo delle Miffioni, come apparifice da Decreto della ftessa Congregazione di Propaganda degli 8. Maggio 1628. Sommario num. 4. E dalla s. m. di Urbano VIII. ottennero con Breve de '12. Aprile 1631. que' medesimi privilegi riguardo alle ordinacioni, che godono gli alumni del Collegio di Propaganda. Sommario num. 5.

Venne intanto a mancare nell'anno 1632. in Bologna il Card. Ludovisi in età di foli 37. anni ed apertosi il suo testamento fatto sin dall'anno 1629., con quanto piacere si vide accresciuta la munissenza del desunto Cardinale verso il Collegio Ibernese, con altrettanta maraviglia si senti faccomandato alla cura de' PP. della Compagnia di Gesì il governo, e l'amministrazione del medessimo, come si rileva dalla particola del testamento del siddetto Cardinale. Sommario n.6.

Parve veramente firano, che il Cardinale voeffe diffruggere ciò che da se stella aveva dianzi edificato, e sembrò amolti, ed anche all'istesso Principe Niccolò Ludovis, erede del defunto, disficil cosa il poter conciliare il suo testamento con ciò, che egli stesso vivente aveva stabilito, qualora secondo la lettera di esso restamento si dovesse intendere trasserita la cura del Collegio a' PP. della Compagnia. Imperocchè a tutti era noto quanto egli si fosse mostrato sempre contento della buona educazione, che nella pietà, e negli studi ricevevano i giovani dalla direzione, e dal governo de PP. di s. Isidoro, e quanto avesse diderato di far acquisto di una casa vicino a' detti Padri per istabile abitazione degli alunni, secondo che si raccoglie dalla deposizione di un testimonio formalmente esaminato nella Causa fra il Principe Niccolò Ludovisi e i PP. di s. Isidoro da una parte, e i PP. Gesuiri dall' altra. Sommario vium. 7.

In qual maniera però ciò accadesse, e se per opera e rigiro de' PP. Gessiti medessimi (come sin da quel tempo ne nacque in molti il sospetto) o per altro motivo il Cardinale variasse sentinento, col trasferire ad essi PP. Gessiti la cura, e amministrazione del Collegio, io non posso determinatamente afferirlo a Vostras Santita'. So bene che dissilialmente si troverà chi in vista di quanto si è di sopra accennato voglia credere, che i Gessiti medessimi non sossetto gli autori di un tal cambiamento.

Comunque ciò fia , egli è certo , PADRE SANro, che quella fu la prima origine , e la principal cagione della decadenza del Collegio dal principio si bene incamminato : e che quello Luogo pio fi vide come languire , e quali venir menon el tempo appunto , in cui sembrava , che prender do-

vesse miglior forma, e più durevole sussistenza, come chiaro apparirà dalla semplice narrazione di quanto feguì in appresso.

Ritornando adunque al testamento del Cardinale, egli gravò il suo Erede d' un annuo stabile assegnamento di scudi mille a favor del Collegio, e inoltre ordinò, che dal medefimo follecitamente si sacesse l'acquisto di una casa per l'abitazione degli alunni, qualora da lui vivente non fosse stata già comprata, e di più lasciò al Collegio suddetto un suo podere con vigna a Castel Gandolfo, aggiugnendo in fine, come s'è quì fopra accennato, che raccomandava alla cura de' PP. Gesuiti, e consegnava alla loro sede il governo del detto Collegio . Somm. d. n. 6.

Non tardò il Principe Niccolò Ludovisi erede del Cardinale ad adempiere la di lui volontà. Egli comprò prontamente quella stessa casa, ritenuta fino allora a pigione, per abitazione stabile degli alunni, e diede fubito al Collegio il possesso del detto podere e vigna in Castel Gandolfo, e puntualmente cominciò a pagare il legato degli

annui scudi 1000.

Animato da tutto ciò il P.Wadingo, volle tosto visitare il Collegio, accrebbe le suppellettili necessarie per ricevervi altri quattro giovani, e diede altre provvide disposizioni pel buon regolamento del medesimo, con piena soddisfazione non meno

#### RELAZIONE DELLA VISITA

del lodato Principe, che di tutta Roma, e de' Prelati stessi dell'Ibernia, da' quali egli ne ricevette le ben giuste congratulazioni, siccome attessa lo Scrittore della Vita d'esso P. Wadingo, premessa agli Annali de'Minori Osservanti. Somm. n. R.

Sembrava che coll' operato fin quì si fosse già data piena esecuzione alle pie disposizioni del defunto Cardinale a pro del collegio Ibernese, e che altro omai non restasse, che aspettare il copioso frutto della liberalità, e delle sante intenzioni di così infigne Benefattore . Ma che ? Mentre appunto si vedevan fiorire le più belle speranze, ecco che i PP della Compagnia di Gesù escono in campo a disturbare i PP. di s. Isidoro, che sì bene coltivavano questa novella vigna, pretendendo di cacciarneli, e d'entrarvi essi, giacchè il Cardinal Ludovisi aveva raccomandato alla loro cura, e commesso alla fede loro il governo di questo Collegio. A una tal pretensione de' Gesuiti si opposero il Principe Niccolò Ludovisi, e il P. Wadingo insieme co' suoi Religiosi di s. Isidoro, persuasi, che, qualunque fossero l'espressioni usate dal pio Testatore nel suo testamento, si dovesse piuttosto attendere alla di lui mente, la quale non poteva mai esfere stata, di rimuovere da detto Collegio que' buoni Religiosi, che n' erano stati, per così dire, i nutricatori.

Per esaminare e decidere una tal controversia fu fu definata dalla s. m. di Urbano VIII. una Congregazione particolare di quattro Cardinali, cioè Bentivoglio, Spada, Gaetano, e Ginetti, e tre Prelati, cioè Maraldo, Paolucci, e il Datario di quel tempo. Ma i Gefuiti, a' quali non piacque una fimile Congregazione, tanto feppero fare, che non oftante le islanze de' PP. di s. Isdoro, i quali supplicavano il Papa a voler persistere nella deputazione della già detta Congregazione, Sammario num. 9., a forza di false supposizioni, come dal Sommario qui fopra citato, ottennero, che la Causa fi decidesse dalla fagra Ruota.

Ricorfero intanto al Papa gli Alunni, e mofrando il loro desiderio insieme, e il vantaggio, che ne ridondava al Collegio dal continuare a vivere sotto la cura de' PP. di s. Isdoro, a' quali fin da principio erano flati consegnati dal loro Cardinal fondatore, supplicarono Sua Santita' di non permettere che sossi cione loro, Som. m. 10.

Non valíero queste suppliche degli Alunni a impedire, che non si profeguisse in Ruota la Caufa, la quale su decisa a favore de PP. Gestini, come apparsice dalla Decisione Romana Collegis 13, Novembris 1634, come Pirovano. E in seguito su supplicato su sona. Il la Decisione. Somm. N. 1. In vigore della qual Sentenza i Gestini agli 8. di Febbrajo del 1635, entraro-

The RELAZIONE BELLA VISITA
no al possessione del collegio, nel quale si trovavano allora otto alunni, e di tutti i beni al medesimo appartenenti. E ne surono espussi i PP. di
s. sissiono, i quali nello spazio di circa 7, anni,
che governavano quel Collegio, colla rendita di
foli 600. scudi annui avevano manenuti 21. giovani, come risulta dal catalogo, che si dà in
Sommario d. num. 3. sett. c.

## CAPITOLO II.

Decadenza del Collegio fotto la cura de' Padri della Compagnia.

Rovarono i Gessiti questo Collegio, allorchè ne presero l'amministrazione, aluno stato affai vantaggioso. Perocchè oltre avere
la casa propria, e provveduta di sufficienti mobilli, esto polseava la gran vigna, ovvero podere di Caste Gandolfo, e mille seudi annui puntualmente pagati dal Principe Ludovisi a norma
del testamento più volte mentovato del defunto
Cardinale Ludovisi, fenza esfler gravato ne pur di
un soldo di debito. Laonde questi nuovi amministratori altro non dovevano sare, per quel che
risguarda l'economia, se non mantenere, e bea
conservate quel che avevano trovato.

Ma fegul per l'appunto tutto il contrario . Nel

momento stesso, che questi PP. presero l'amministrazione del Collegio, non fosamente l'aggravarono del mantenimento di tre di loro, laddove prima non aveva mantenuto, che un solo Religioso di s. Isidoro; ma lo misero anche sotto un debito di scudi 300. a favore della Procura generale della Compagnia per le spese frate nella lite co' PP. di s. Isidoro; Sommario detto num.3. lett.B. obbligandolo così di loro privata autorità a pagare chi lo mandava in rovina.

Inoltre la casa fino a quel tempo abiatat dagli Alunni, e che in escuzione di quanto il Cardinale fondatore aveva disposto, era sitta subito, come di sopra si è detto, comprata dal suo Erede, non parve a' Gesuiti più adattata per essi. La lontananza di questa dalle suole del Collegio Romano, alle quali vennero gli alunni immediatamente destinati per instruirsi nelle lettere so piuttosso la troppa vicinanza di quella al Convento, e a' PP. di s. Issidoro, verso de' quali i giovani conservavano dell'inclinazione, su motivo, che ne' PP. della Compagnia nascesse si un motivo, che ne' PP. della Compagnia nascesse si pensiere, quantunque intempestivo, e per allora almeno inopportuno, di alienarla per trasserire il Collegio in altro fito.

Venne in fatti l'occasione di venderla, e nel dì 9. Maggio dell'anno seguente 1636, sipolarono l'istromento di vendita della detta casa per seguente di vendita della detta casa per

## RELAZIONE DELLA VISITA

feudi 2250., fenza prima flabilire il luogo per l'abitazione de Giovani; e quindi avvenne che per lo fipazio di circa tre anni gli Alunni non aveflero alcuna flabile dimora, ma abitaflero fucceflivamente in diverfe case prese a pigione, talchè il Collegio dovè soffirire il discapito dell'annuo pagamento della pigione della casa, che si abitava, e del trasporto de' mobili necessari da un luogo all'altro.

Peggio però avvenne allorchè si volle far l'acquisto della nuova casa; il che accadde l'anno 1639. Questa su venduta da un tal Girolamo Rosolini per la somma di scudi 8000., ed è la stessa, ove presentemente abitano gli Alunni. Ma siccome il Collegio non si trovava tutto il danaro occorrente, così pagò per allora la fomma folamente di scudi 2250., cioè il prezzo, che si era ricavato dalla vendita dell' altra casa, e per li rimanenti scudi 5750. fu convenuto, che il Collegio li pagasse in tante annue rate di scudi 400. col pagare frattanto i frutti compenfativi alla ragione del 4. per cento. Ed ecco , BEATISSIMO PA-DRE, che in poco più di tre anni, da che il Collegio era passato in mani de' Gesuiti, si trovò gravato di un debito fruttifero di sì conspicua somma, che fu poi causa di dover fare altri debiti in appresso.

E quindi eziandio ne avvenne, che andasse a poco

poco a poco diminuendosi il numero degli alunni s eche i Gesuiti per rimediare alla piaga, chi essi medesimi avevano fatta, con un' altra forse peggiore, e più pericolosa, cominciassero a prender in Collegio de' convittori d' altre nazioni: abuso che durò sino all' anno 1675., in cui per ordine pontificio su proibito generalmente a tutti i Collegi nazionali, ne' quali si alleva la gioventù per le Missioni, di poter ricevere convittori di altre diverse Nazioni:

Si andavano inoltre accrescendo di giorno in giorno i debiti del Collegio, si perchè non si pagava nulla in estinzione della sorte principale dell' accennato debito della casa, si perchè si trascu-

rava sino di pagare i frutti.

Dispiacevano al Principe Ludovist tali novità a, che minacciavano la totale rovina d'un Collegio, che alui sommamente era a cuore per la memoria del Cardinal fondarore suo fratello. E siccome egli vide di mala voglia fin da principio, Sommario detto numa; Jett.D., l'acquisto fatto da' PP. della Compagnia della nuova casa per l'abitazione degli Alunni, ch' era in un sito ignobile, e assimancoso così gli rincresceva non poco il vedere, che tutto da loro si facesse senza la minima sua intelligenza, anzi senza neppur dar ascolto alle sue giuste rimostranze.

Cominciarono quindi a follevarsi ancora gli AlunAlunni pel cattivo trattamento, che ricevévano dal Rettore di quel tempo, e non mancarono di ricortreca il fuddetto Principe Ludovifi, acciocchè voleffe dar riparo agl' inconvenienti, che ogni di trescevano. Somaraio num. 12. Ma accortifi, che nulla potevano profittate contro il governo de Gefuiti, che tutto a lor modo disponevano senza alcuna dependenza dal fuddetto Principe, esposero de Malmente le loro querele alla s. m. d'Innocenzo X. supplicandolo, che dichiarasse il Collegio di Padronato di esso principe, a sinchè essenzia di Padronato di esso principe, a sinchè essenzia da principio, di un maggior numero di alunni.

Condifecé il Papa alle giuste istanze loro, onde o, che ne spedis il arce e a Monsignor Maraldo, che ne spedis il Breve: e allora su che ricorse anche l'istesso principe, implorando da Sua
Santita', che si esprimestero nel Breve non solo
gli atti, che a lui competevano come a Padrone,
ma ancora gli obblighi precisi degli alunni pel
buon regolamento del Collegio. Sommario n. 13.

Emanò adunque forto il di a 2. Maggio dell' Emanò 1647. il Breve, in cui fu dichiararo il Collegio Ibernefe Padronato del fudderto Principe Niccolò Ludovifi, e de fuoi difeendenti primogeniti, e in difetto di linea mafcolina, de difeendenti per linea femminipa, e di m mancanza di questa, anche de suoi eredi , e successiori ; talché spettasse a lui , e a suoi discendenti ; ed eredit, privative quosa quoss'u alea , la nomina degli Alunni , ed anche la facoltà di rimuoverli . Furono in oltre nel detto Breve preferitte le condizioni , e i requisti ; che si richiedevano in quelli che si dovevano ricevere per Alunni in avvenire nel Collegio ; e furnon eziandio stabiliri altri regolamenti in ordine agli studi, e alla pietà; siccome più distusmente si legge in esso Breve , Sommario rums. 14.

Furono i PP. della Compagnia altamente feriti dal Breve sud.º, che, qualora avesse avuta esecuzione, gli avrebbe privati della facoltà di governare il Collegio a modo loro, fenza alcuna dependenza da chicchesia, come fino allora avevano praticato . Perciò il P. Caraffa allora Generale della Compagnia, il dì 25. Settembre dell'istesso anno volendo mettere in falvo i pretefi diritti della Compagnia fopra il Collegio, adunati tutti i suoi Affistenti , Segretario , e Procurator Generale . nella vigna, detta del Macao, fuori di Porta Pia, appartenente alla casa del Noviziato a Monte Cavallo, fece una protesta, con cui dichiarò, che non intendeva col presente ossequioso silenzio, che per giusti motivi credeva allora dover osfervare rispetto al Breve Pontificio, di pregiudicare a' diritti della Compagnia; e di tal protesta ne fece

Dopo quest' atro satro così clandestinamene, e in maniera che ad altro non poteva servire; se non a mostrare poco rispetto, e nessituana sommissione alle Pontificie disposizioni, i Gesuiti si tacquero su questo Breve per tutto il tempo che visse la s. m. d'Innocenzo X. E benchè detto Breve non avesse sestituana a tener in dovere questi Padri, i quali non ardirono, vivente il mentovato Sommo Pontesse, di sare alcun' altra novità a danno del Collegio Ibernese.

Morto poi nel 1655. Innocenzo X., e fuccedutogli Aleffandro VII., il Generale de Gefuiti infieme col Procurator Generale ricorfe a quefto Papa con fupplica; nella quale chiedeva a Sua Santira, che previa oris aperitione fopra l'enunciato Breve d'Innocenzo X., commetteffe alla fagra Ruota la cognizione, e la decifione di quefto Padronato. Sommario num. 16.

Non s'è trovato monumento alcuno, onde apparifica, se i Gesuiti ottenessero, o no, quel che domandavano. Egli è solamente certo, che per una parte i Gesuiti medessimi non secero alcun atto giudiziale in questa Causa; e che per l'altra nè il Principe Niccolò Ludovisi, nè i suoi eredi, e successori hanno mai fatto uso di questo Breve; anzi

anzi apparifice evidentemente, che gli Alunni del Collegio fono stati sempre chiamati, e nominati dal Rettore pro tempore d'esso collegio, e accettati dal P. Generale senza veruna sorta di dependenza da alcun altro.

Ma per tornare a' danni dal Collegio sofferti forto il governo de Gesuiti, egli è da sapersi, PADRE SANTO, che da questi Padri si adocchiò la nobile, e spaziosa vigna di Castel Gandolso, lasciata, come già s' è detto, dal Cardinal fondatore al Collegio Ibernese. Sul motivo, che il povero Collegio si trovava gravato del debito di scudi 3 800. prezzo residuale della casa comprata, e di altri scudi 800. per frutti compensativi non pagati, si giudicò dal Padre Oliva Generale, e dal Rettore del Collegio, di vendere questa vigna alla Casa del Noviziato di s. Andrea a Monte Cavallo . Benchè si ottenesse per tal vendita il beneplacito Apostolico, non si vede però, che fosse fatta stima alcuna da' Periti, nè che fosse usata alcuna di quelle cautele solite per provare la giustizia del contratto. I foli Gesuiti sono attori, e rei, compratori, e venditori, giudici e parte. Si fissò adunque il prezzo di quella gran vigna a scudi 6000. e si stipulò l'Istrumento di

compra e vendita ai 31. di Gennajo del 1667. E in luogo del prezzo di scudi 6000. il Noviziato s'addossò il debito di scudi 3800., che aveva il

Col-

#### RELAZIONE DELLA VISITA

Collegio Ibernese, eedè all'istesso Collegio un' altra vigna ridotta a cattivo stato posta nel medessono et collegio territorio di Castel Gandolso, valueta seudi 1060., e si sborsarono scudi 1140., quali furono dal Collegio impiegati parte in risarcimenti della vigna cedutagli dal Noviziato, e parte in dimissione di altri debiti, de' quali era gravato.

Vivissime furono le querele', che gl' Ibernesi; che allora erano in Roma, e gli Alunni stessi dessi dellora erano in Roma, e gli Alunni stessi della collegio fecero contro questo contratto, da esti creduto enormissimamente lesivo del Collegio, per le ragioni esposte da' medessimi Alunni in un Memoriale, ch'eglino presentarono al Cardinale Imperiali Protettore d'Ibernia. Sommario n 17.

Alienata adunque in tal forma da' Gestiti prima la casa l'asciata dal Fondatore, e comprata dal di lui erede per abitazione degli Alunni, ed indi a poco tempo anche la gran vigna di Castel Gandolfo, non rimaneva altro al Collegio, che il legato di scudi mille annui, che sino a quel tempo crano stati puntualmente pagati dal Frincipe Ludovisi. Venne in testa a' PP. della Compagnia di privare il Collegio, o in parte, o in utto anche dell' accennata rendita. Sembarav retamente difficile il poterne venire a capo, ma pure riusci loro quattri anni dopo della vendita fatta della vigna, cioè l'anno 1671.

Fin qui non era stato assegnato alcun fondo al ColCollegio per li detti scudi mille annui, poichè il Fondatore aveva ordinato nel suo testamento, che il Principe Ludovisi, e i finoi eredi o avesse desegnato un fondo, da cui il Collegio avesse sabilmente potuto ritratre l'indicata somma di scudi 1000., ovvero essi stelli l'avesse ogni anno, siccome sino allora avevano puntualmente satto.

Nell' indicato anno 1671. effendofi dal Principe venduto il Ducato di Zagarolo al Duca Rofipigliofi, furono fopra quello fondatti mille feudi annui pel Collegio 2 e allora fu, che i PP. Gefiuit tentarono di avere in contante tutta la fomma del capitale , che corrifpondesse agli annui
feudi mille di frutto. E non ostane la contradizione incontrata da essi tranto per parte del Principe Ludovisi, quanto per parte degli Alunni, e
lbernesse, che si trovavano in Roma, i quali fecero
grandissime doglianze, riusse loro di ottenere la
fonma di settu di 26750. ad essetto d' invessiri per
tritarne la fomma di detti citudi 1000, annui.

Parve , Padre Santo, the questo contratto cotanto (vantaggiofo al Collegio Ibernefe, come fra poco fi dimostrerà, fosse fatto unicamente pel vantaggio del Collegio Romano. Si trovava questo allora gravato di molti censi passiva il ragione del quattro, e anche più per cento. Ad esso Collegio Romano adunque fotto il di 6. Martino del quattro, e anche più per cento.

#### RELAZIONE DELLA VISITA

zo dell' istesso ano 1671. si dicetero a censo i suddetti scudi 28750. de' poveri lbernesi alla ragione del 3.— per cento: onde il Collegio Romano con estinguere altrettanti censi che stavano a maggior frutto; e coll' ottenere, che altri suoi creditori riducesse coll' ottenere, che altri suoi creditori riducesse al 3.— per cento i loro censi, piuttofto che riceverne l'estinzione, venne a farvi il guadagno di circa 150. scudi annui.

Ma avesse pure alla buon'ora il Collegio Romano, ricco già di grossissimi capitali, guadagnato quanto si voleva, purche non ne avesse sofferto un irreparabile danno il povero Collegio Ibernese. I Gesuiti, che presedevano allora agli interessi di questo Collegio, e sopra tutti il P. Oliva Generale, presero la mentovata somma di scudi 28750. dal Duca Rospigliosi, senza ristettere, che questo capitale era troppo tenue per un annuo, certo, e invariabile fruttato di scudi 1000. Perocchè sebbene allora li rinvestissero alla ragione del 3.- per cento, e per conseguenza ne ritraessero scudi 1006. 25., tuttavia questo frutto si poteva diminuire, come di fatto si diminuì, onde il Collegio andava sempre a scapitarvi. Inoltre essi ricevettero questo capitale vincolato coll' obbligazione dell'evizione e della restituzione a savore de' creditori anteriori e poziori del Principe Giambattista, e Niccolò Ludovisi, e del Cardinale fondatore: e quindi ecco il pericolo non folo di scapitare nell' annuo fruttato, ma di perdere eziandio il capitale.

E ben presto il Collegio Ibernese sperimentò gli svantaggiosissimi effetti di questo negozio fatto da' suoi amministratori mal accorti , o dolost (giacchè anche la fola negligenza, allorchè è sì crassa, s'equipara al dolo). Perocchè siccome il Principe Ludovisi s' oppose alla creazione di questo censo col Collegio Romano; così fu necessario fare una lite, per le spese della quale il Collegio Ibernese, condannato sempre a pagare le sue proprie rovine, fu foggettato allo sborfo di fc.251.50. quali avrebbe dovuto piuttosto pagare il Collegio Romano . Di più essendosi differito questo contratto per due mesi, il Collegio Ibernese venne a perdere il frutto di un bimestre, che non importava nulla meno di scudi 166. 16.; oltre le spese fatte pel rogito dell'Istrumento, di maniera che in quel folo anno il Collegio Ibernese restò pregiudicato in scudi 439, 21. Pel risarcimento de' quali danni fu inutilmente ricorfo più volte al P. Generale , siccome pienamente risulta dal Sommario пит. 18., е 10.

Nè quì si risterreo i danni del misrabile Collegio. Dopo pochi anni il Collegio Romano volle ridurre i frutti del censo alla ragione di scudi 3. e baj. 10. per cento, con discapito di scudi 11.5. annui del Collegio Ibernese. Nel mese di Maggio del

## RELAZIONE DELLA VISITA

del 1691., non ostante le vive rappresentanze fatte dal Rettore di quel tempo del detto Collegio, Sommario num. 20., l'istesso Collegio Romano restituì all' Ibernese scudi 10. mila; nel Dicembre dell' istesso anno scudi 8750., e finalmente nel 1699, gli altri scudi 10, mila, per compimento degli scudi 28750. E quindi pel Collegio Ibernese sempre nuove perdite di frutti pel tempo, che il danaro stava senza rinvestirsi, sempre nuove spese per li nuovi Istrumenti, sempre nuove diminuzioni d'usure, onde, come si trova notato in una carta di carattere del P. Alessandro della Rocca, nel 1727. il Collegio Ibernese aveva già scapitato su questo legato di scudi 1000, annui, scudi 270. l'anno : sicchè, segue a dire l'istesso Padre, a computar questo scapito da' suoi principj, ne' suoi progressi, e non siamo al colmo, a computar intervalli vacui di rinvestimento, e quello s'è speso in liti, e quello s' è dato a' Notarj, essendo la sp: sa sempre doppia, per effere il danaro vincolato, c bisognoso di fedi succinte ne tanti strumenti di vendite e retrovendite, il Collegio Romano ha dato al Collegio Ibernese un danno di molte migliaja di scudi. Sommario пит. 21.

Dal che ognuno può agevolmente arguire, con quanta ragione si gli Alunni Ibernefi, come anche gli altri Ibernefi, che stavano in Roma, facessero grandissime doglianze, allorchè in vece dell'andell' annua prestazione di scudi 1000, sul Ducato di Zagarolo furono presi gli scudi 28750. come si rileva dal Somm. d. num. 20. lett. A.; e con quanta ragione altresì il mentovato P. della Rocca nel foglio riportato nel Somm. n. 22. notaffe queste graziose parole : Il Rettore non volle difendere la cessione di scudi mille annui per 28. mila scudi. Fu un assassinamento . . . E come diceva il P. Gabriele Graffi, e come dicevano altri gravissimi Padri, che ne fu causa chi gabbò Oliva; e quel minchione di Giordano ( che era il Rettore ) è difficile , che si sia

Salvato.

A questi gravi e sostanzialissimi danni recari da' Gesuiti al Collegio Ibernese, mi permetta la SANTITA' VOSTRA di aggiungere alcuni fatti, de' quali si sono trovate le memorie fra le scritture dell' Archivio del Collegio, e da' quali apparisce, come questi Padri hanno sempre fatto poco o niun conto di questo povero Collegio. Nel tempo che n' era Rettore il P. Alessandro della Rocca, i Superiori della Casa del Noviziato tenevano alla custodia della gran vigna di Castel Gandolfo un loro Fratello laico, per nome Domenico Evangelista. Questi per adacquare i cavoli, le rape, e altri erbaggi piantati in una porzione d'essa vigna ridotta a orto, quali poi mandava a vendere ne' vicini castelli, oltre aver sottratto furtivamente dell'acqua pubblica di Castel Gandolfo, tolse anche l'acqua della

### RELAZIONE DELLA VISITA

della contigua vigna del Collegio Ibernefe, facendo, come lepidamente dice esto Padre della Rocca, feolare il sangue del Collegio Iberness si i sino idervoli venali. Il medessimo Padre della Rocca ebbe ricorso contro quesso Roba sontane, com'ei lo chiama, al Padre Generale, ma senza frutto; e solamente dopo sedici, e più mesi, e dopo tre sorti suppliche date al Padre Provinciale, porè ottenere l'ordine, che sosse sosse si l'acqua al Collegio. Sommario num.23.

Nel tempo del Rettorato dell'istesso Padre della Rocca, e precisamente a' 5. di Dicembre del 1725. si fece nel Collegio Ibernese (uso le parole del Padre della Rocca ) uno sbarco di Gesuitini , cioè di quattro giovani, che vennero a Roma per farsi Gesuiti. Furono essi mantenuti nel Collegio per molti giorni, e furono fatte per loro molte spese. Quando si su al punto di riscuotere il rimborso di tali spese, il Padre Rettore su mandato in giro dal P. Generale, dal P. Durazzo Cassiere, dal Provinciale, dal Procuratore delle Missioni d'Ibernia, e da altri, da' quali fu ricevuto con sì poco buone maniere, che il mentovato Padre della Rocca così lasciò scritto nella Memoria di questo fatto : Dal P.Durazzo non si ricorse al Padre Generale contro di lui, per non esporsi ad essere il più debole in casa del più forte, stante che si sape-Va, che detto Padre era inteso, e che il Collegio 1ber-

Ibernese era poco inteso; essendo la cosa un tessuto di supercibirrie satte a un Rettor nazionale, ut sit a Patribus ogni volta che ne hanno l'occassone. Somm. um. 24. E di molti altri simili fatti si avrebbero probabilmente le notizie, se nel Collegio vi sossero di tati altri Rettori lbernes, e che avessero con egual sincerità a quella del Padre della Rocca notato quanto loro è avvenuto.

Dopo i danni, e mali trattamenti, che il Collegio Ibernese ha ricevuti da' Gesuiti, non voglio lasciar di notare una liberalità verso del medesimo usata dal P. Generale Muzio Vitelleschi . In occasione che su comprata dal Rosolini la casa, ove di presente stanno gli Alunni, il detto Rosolini, forse pel buon negozio, che aveva fatto in questa vendita, donò al mentovato Padre Generale Vitelleschi una piccola casa contigua all'altra venduta . Il P. Generale, che dovette ben conoscere qual fosse il motivo di una tal donazione, la donò, col pefo della celebrazione d'alcune Messe per una volta fola, al Collegio, che pochi anni fono, cioè a' 4. di Dicembre del 1768. la vendè al Marchese Grillo per scudi 1056. Questo è l'unico benefizio fatto al Collegio Ibernese da' Gesuiti, del quale sussista la memoria, giacchè di altri Lasciti, che si trovano mentovati, non si vede alcun vestigio.

Dal fin quì detto chiaramente apparisce, che

la vendita della prima cafa, e la compra della nuova per uso del Collegio; che la vendita della gran vigna di Castel Gandolfo per soli sei mila scudi a favor del Noviziato; che la surrogazione de', 28750. scudi, de' quali s' approfittò il Collegio Romano, in luogo dei mille scudi annui, che si pagavano dalla casa Ludovisi; sono state le vere e principali cagioni della decadenza, e poco meno che della totale rovina del Collegio Ibernese . Lascio ora al sublime discernimento della Santita" VOSTRA il decidere, qual giudizio si debba formare di chi ha sì malamente amministrate le cose di questo Collegio .

# CAPITOLO III.

Delle Visite Apostolishe fatte in diversi tempi nel Collegio Ibernese .

Rano le cose del Collegio Ibernese pressochà ridotte a quel mifero stato, in cui ho avuto l'onore di rappresentarle alla Santita' Vostra , quando per rimediare a' disordini d' ogni genere, che in esso Collegio s' erano introdotti, ne su nel 1693. dalla Congregazione della sagra Visita deputato Visitatore la chime. del Cardinal Barbarigo Vescovo di Montefiascone. Non avendo io trovata memoria alcuna di questa Visita nell' Archivio

Col-

del Collegio, m'è convenuto far ricorfo alla Segreteria della fagra Visita, dove ne ho trovato un compendio, o piutrosto un semplice indice, colla copia de' Decreti, che in essa furono satti, e che unisco al Sommario num, 25.

Da questo fortunato avanzo di Visita fatta da un sì rispettabile Cardinale apparisce chiaro, in quale sconcerto egli trovasse il Collegio sì in ordine all'economica amministrazione, come anche riguardo alla disciplina, e all' istruzione degli Alunni . Egli rilevò il grave pregiudizio , che i Gesuiti avevano recato al medesimo Collegio particolarmente coll' aver presi que' 28750. scudi in vece dell' annua prestazione di scudi 1000., a cui era obbligata la cafa Ludovisi, e osfervò che troppo malamente era tenuta la scrittura economica. Perciò ordinò, che in avvenire si formasse un libro mastro, colla pianta di tutti i capitali &c. all'uso delle ben regolate computisterie : Che il danaro, che si riscuoteva dall' Esattore, si depositasse al Monte di pietà, col tenerne notate le partite in libro a parte, intitolato: Riscontro de", Depositi del Monte, colla proibizione di estrarne qualunque fomma fenza l'ordine fottoscritto dal P. Rettore, e registrato dal decano degli alunni, il quale doveva a questo effetto avere appresso di se un libro , intitolato : Registro de' mandati : Che fi tenesse un esatto Inventario di tutti i mobili del

### RELAZIONE DELLA VISITA

Collegio: Che in un libro particolare si registrassero tutti gl' Istrumenti in forma autentica de' contratti, e delle ragioni del Collegio: e che in altro libro si notassero i nomi degli Alunni, la loro età, i loro studj, e cose simili : quali tutti si dovessero conservare nell' archivio . Ordinò altresì, che ogni anno si facesse dal P. Rettore coll' intervento dei due alunni più anziani il bilancio dell'entrata, e dell'uscita, per renderne conto o al P. Provinciale, o piuttosto al Cardinal Protettore dell'Ibernia . Proibì inoltre a' Rettori pro tempore di fare imprestanze di danaro del Collegio a chicchesia , atteso il pregiudizio, che per simili imprestanze poteva soffrime il Collegio, come ne aveva sofferto pel passato . E siccome il Collegio aveva precisa necessità di tutte le sue poche entrate pel suo mantenimento ; così vietò ancora di fare in avvenire limofine di danaro.

Sul rifello poi delle tenuì entrate, alle quali era ridotto il Collegio, la maggior parte delle quali s' impiegava nel mantenimento di tre Gefuiti, e di altri Ministri, onde appena rimaneva modo di fostentare quattro, cinque, o al più sei alunni, il Cardinale Vistratore formò il progetto dell'unione di questo Collegio con quello degli Scozzesi al Collegio Inglese: nel quale, coi rifparmio, the si vertebbe a fare, del mantenimento di tante case, e di tanti ministri, si sarebbe po-

tuto mantenere un maggior numero d'alunni in benefizio della Cattolica Religione nell' Ibernia.

Più gravi ancora delle economiche erano le mancanze de' Gesuiti rispetto all'istruzione degli alunni. Non erano questi ammaestrati nè dell' amministrazione de' Sagramenti, nè delle funzioni ecclesiastiche, nè dell' insegnamento della dottrina cristiana, nè delle controversie con gli eretici, nè della buona dottrina morale, nè dello studio, e della lezione della sagra Scrittura, nè della spiegazione dell'Evangelio, e della predicazione della parola di Dio : cose tutte indispensabilmente necessarie per giovani, che si allevano pel ministero apostolico delle missioni. Laonde il detto Cardinale Barbarigo stabilì varj regolamenti atti a riparare a tante sì rimarchevoli mancanze, ordinando fra le altre cose : che ogni festa gli alunni cantassero nel loro oratorio l' Ufizio divino a uso di Coro: che nel dopo pranzo andassero in qualche chiesa parrocchiale vicina, per ajutare il Paroco a infegnare la dottrina cristiana, e per imparare da lui la maniera d'amministrare i Sagramenti : che in ogni fettimana fi desse loro lezione di controversie, di catechismo, di casi di coscienza, e di sagra Scrittura: che nel tempo di vacanze si desse loro qualche tema, sul quale componessero qualche concione, da recitarsi in refettorio: che fossero provveduti di libri propri a istruiistruire nella pietà, nella maniera di predicare; e di convincere gli eretici: e varie altre cose ordinò, che si leggono nel Sommario num.26.

Queste disposizioni e ordinazioni del Cardinal Barbarigo furono giudicate sì fagge, sì utili, e sì fante dalla Congregazione della sagraVisita, ch'essa non solamente le approvò come dal Sommario detto num. 26. lett. A., ma ordinò eziandio fotto pena della privazione dell'ufizio a' Rettori del Collegio pro tempore, che le dovessero conservare originalmente nell'archivio: che ne tenessero una copia affiffa in luogo pubblico : e che almeno una volta l'anno dessero conto alla sagra Visita della loro offervanza. Ma di tutti questi ordini, non alrrimenti che se fossero venuti, non già da un legittimo superiore, ma bensì dall'imperator della Cina, non ne su offervato nè pur uno; di maniera che io, come già ho accennato, non ho trovato di essi nel Collegio vestigio alcuno.

E questa inosfervanza, Padre Santo, sitenz' alcun fallo la cagione, per cui i disordini del Collegio, anzi che diminiusti dopo questa Visita, andarono sempre crescendo, e giunsero a tal segno, che quegli alunni si videro obbligati nel 1719, di ricortere alla s. m. di Clemente XI. per ottenere una nuova Visita Apostolica, la quale su loro benignamente conceduta, colla deputazione del Cardinal Renato Imperiali per Visitatore.

Sommario num. 27. Di quel che facesse questo Cardinale nella sua Visita; quali ordinazioni ci promulgasse; a' quali disordini procurasse riparo, non posso dirlo a Vostra Santita', perchè nè nel Collegio, nè altrove m' è riuscito rinvenirne memoria alcuna. Solamente per avventura mi fono capitati alle mani i capi degli aggravi » che gli alunni esposero al suddetto Visitatore, colle risposte date a' medesimi dal P. Rettore; e alcune altre suppliche degl' istessi alunni, nelle quali si dolgono del giuramento, che da essi si esigeva, di ubbidienza al P. Generale della Compagnia circa il ritornare in Ibernia, o andare altrove, e nelle quali chieggono d'effere incorporati al Collegio di Propaganda: quali documenti què umilio alla SANTITA' VOSTRA. Sommario numer. 28., 29., 30.

In propolito di quelta Visita del Cardinale Imperiali, rimafa così oscura per industria, come fi può ragionevolmente sospettare, degl' istessi Gefuiti, debbo offervare, che effendoli ben accorto questo Visitatore, che a nulla giovava il far decreti di riforma del Collegio, se si dava fine alla Visita, perchè finita la Visita, tutto si metteva in dimenticanza; egli per potere alla meglio promuovere qualche vantaggio del Collegio medesimo, e tener in dovere i Padri, che lo governavano, non chiuse mai, per quel che ne apparifce 34 RELAZIONE DELLA VISITA rifee, la fua Vifita, e confervò il carattere, e l'autorità di Vifitatore fino alla morte, che fegui l'anno 1737.

# CAPITOLO IV.

Beneficenze usate da' Sommi Pontesici , e dal Re Giacomo III. d'Ingbilterra al Collegio Ibernese .

E le Visite satte al Collegio Ibernese sono riu-I fcite in gran parte inutili pel buon regolamento del medesimo, perchè da quei, che vi presedevano, non si è data esecuzione a quanto in esse su prescritto; non hanno però lasciato di recargli considerabili vantaggi, perchè in congiuntura particolarmente di tali Visite si sono mossi gli animi de' Sommi Pontefici a compartirgli grazie, e beneficenze fingolari. E primieramente poco dopo la visita del Cardinal Barbarigo, cioè nell' anno 1696. la s. m. d' Innocenzo XII., avendo conofciuta la notabile diminuzione delle rendite del Collegio, proveniente dalle cagioni quì fopra esposte alla SAN-TITA' VOSTRA, si determinò di sollevarlo col concedergli oltre un' annua limofina di fale corrispondente a quante bocche erano in Collegio, anche l'esenzione in perpetuo da tutti i dazj, e gabelle camerali, per le cose necessarie al vitto

L'istesso Sommo Pontesice con altro Chirografo de' 14. Settembre 1697. donò al Collegio un' oncia dell'acqua Felice per ufo del fuo giardino. Non potendo però il medefimo Collegio valersi di quest' acqua per l'uso destinato, attesochè la claufura del Monastero de' fanti Domenico, e Sisto impedì il condottarla, i Gesuiti la venderono fotto il di 6. Ottobre 1721. alla Chiefa, e Archiospedale di s. Maria della Consolazione pel prezzo di scudi 400.; ma il contratto era nullo, perchè fatto contro la forma del mentoyato Chirografo di concessione, onde fu d'uopo, che il Cardinal Imperiali, allora Visitatore del Collegio, ottenesse, come di fatto ottenne, dalla s. m. d'Innocenzo XIII. la fanatoria di questo contratto, e così fu afficurato al Collegio il guadagno de' fuddetti fcudi 400. Sommario num. 3 2.

La brevità del Pontificato d' Innocenzo XIIInon gli lafciò campo d'ufare altra liberalità a follevamento del Collegio Ibernefe. Ma ciò ch'egli non potè fare, lo fece il degno fuo fucceffore Benedetto XIII. Durante la vifita del Cardinal Impetiali, si ebbe ricorso a questo Sommo Pontesice

1

Towns to County

per ottenere a pro del Collegio Ibernese qualche ragguardevole sufficio, onde vi si poressi mantenere un maggior numero d'alunni per le Missoni dell'Ibernia. Sun Santita' uniformandosi al fentimento di una particolar Congregazione di Cardinali, a cui aveva commessa la cognizione di questo affare, a affegnò al Collegio annui seri di 300., de prodesti dal 700 proventi delle matrimoniali, colla condizione però, che a proporzione di tale accrescimento d'entrate, s'accrescesse anche il numero degli alunni, come da suo Chirograsso segnato sotto il di 17. Settembre 1717, sommario num. 33.

Nè restò defraudata la pia intenzione del Sommo Pontesse; perocchè, essenta la Vista, come già s'è osservato, il Cardinal Imperiali ordinò, che, laddove prima nel Collegio non s'e rano mantenuti se non 4,5,, o al più 6, alunni, in avvenire se ne mantenessero otto, come si è poi sempre praziatea sino al gioi no d'oggi. Anzi da memorie autentiche del Collegio si rileva, che in alcuni anni gli alunni surono sino a dieci. Il che però non trovo, che sia più accadura sorto i Rettori di questi ultimi tempi, avvegnachè l'entrate s'aumentassero per la muniscenza di altri Sommi Pontessi.

Segui questo aumento per la pia generosità della s. m. di Clemente XII., il quale mosso da-

gli ufizi di Sua Maestà Brittanica il Re Giacomo III., e dalle premure del Cardinale Neri Corfini suo nipote, ch'egli aveva fatto Protettore d'Ibemia, accrebbe nel 1740. l'assignamento de' 300. scudi annui stabilito dal suo Predecessore Benedetto XIII. sino alla somma di seudi 600. Sommario num: 310.

Egli è vero, che per breve tempo godè il Collegio Ibernese di questa liberalità di Clemente XII., perchè nell' istess'anno 1740. ei morì. Ma questa servì d' esempio insieme, e di stimolo al fuo fuccessore Benedetto XIV. ad essere anch' esso liberale verso di questo Collegio. Perocchè questi nell'anno 1743. gli affegnò 80. scudi annui da pagarfi dalla Depositeria generale della R. C. in compenso di altrettanti, che gli soleva somministrare a titolo di limofina il Cardinal Belluga nel tempo ch' ei visse . Sommario num. 3 5. Indi nel seguente anno 1744, accrebbe questo assegnamento, con ordinare che venisse di più somministrata al Collegio la fomma di scudi 12, al mese. Sommario num. 36. Laonde il Collegio venne ad avere di foli assegnamenti pontifizi scudi 524. annui, de' quali tuttavia è in possesso per somma clemenza di VOSTRA SANTITA'. Dal che apparisce chiaro, che sebbene questo Collegio non è di fondazione Pontificia, come lo fono l'Inglese, e lo Scozzese, e generalmente tutti gli altri, ne' quali s'alle30 RELLA VISITA
va la gioventù oltramontana per le Missioni, sussiste però anch' esso in gran parte per munificenza
de' Romani Pontesici.

A queste Pontificie beneficenze verso del Collegio lbernese si dee aggiunger quella della gloriosa memoria del Re della gran Brettagna Giacomo III. Fu rappresentato a questo piissimo Re, nel tempo della Visita del Cardinal Imperiali, l'inconveniente, che più volte feguiva in ordine agli alunni di questo Collegio : cioè che dopo aver questi compito il corso de' loro studj, e dopo essere stati promosti al sacerdozio, allorchè erano sul punto di far ritorno in Ibernia per ivi impiegarsi nelle Missioni , conforme all' obbligo , che ne avevano, non potevano ciò mandare ad effetto per mancanza del necessario viatico. Questo inconveniente era ancor più frequente, dopo che dalla Congregazione di Propaganda non si passavano più agli Alunni per quest' effetto quegli scudi 15. che erano stati assegnati sino dal tempo, che il Collegio stava sotto la cura de'Padri di s. Isidoro. Laonde la glor, memor, del mentovato Re Giacomo III., non contento d' avere in varj tempi fomministrato considerabili soccorsi per questi viatici, volle assegnare a questo preciso uso un' annua perpetua rendita: il che egli fece col donare nell'anno 1734. una sua casa posta nel rione di Campo Marzo a strada Orsini, ordinando, che il fruttapel collegio i serves e 39 to di quella cafa, cleratrone il canone di feudi 3.36. → a favore della Chiefa di s. Giacomo degl' Incurabili, e detratra altrest l'elemofina di 20. Meffe annue da celebratrif (condo la fua intenzione dagli alunni flessi del Collegio, se ve n'erano Sacerdori, si depositasse nel Monte della Pieta, o nel Banco di s. Spirito, per impiegarlo a suo tempo fidelimente, ed egualmente in sufficio de' Viatrici degli Alunni. Som. m. 37. Il che come sia flato eseguito lo vedrà la Santita' Vostra nel seguente capitolo.

### CAPITOLO V.

Apertura della Visita del Collegio Ibernese. Suo stato economico.

Ccomi, Santo Padre, a renderle umilmente conto di quel che io ho trovato, e fatto nella Vifita del Collegio Ibernefe commeffami da Vostra Santitra. Nel di 20. di Marzo del corrente anno 1,711. mi portai con Monfig-Serfale Convifitatore al de Collegio, e fattevi le folire legali formalità dell' apertura della Vifita, prefi cognizione del numero, e della qualità delle persone, che vi convievano. Vi trovai otto Alumi, tre Gefuiti, cioè un Rettore, un Prefetto di spirito, ed un Fratello laico, un Chierico secolare prefetto degli di propositione del numero del con con concernato de con con control di co

### RELAZIONE DELLA VISITA

gli alunni, e due serventi secolari, in tutto 14. persone. Riguardo agli alunni, io ho già avuta più volte la forte di assicurare Vostra Santi-TA', ch' eglino e pel loro talento, e per la morigeratezza loro danno speranza di ottima riuscita per l'impiego, a cui fono incamminati, delle fante Missioni . Ora poi confermando più pienamente questa mia testimonianza dovuta alla giustizia, ho il piacere e la consolazione di soggiungere a Vostra Beatitudine, che sono rimaso assai contento, e insieme edificato della savia condotta, ch' essi hanno sempre tenuta nel tempo di questa Visita, della piena sommissione a quanto è stato loro ordinato, dell'ubbidienza loro, e del loro rispetto ai superiori immediati del Collegio, a'quali non hanno data la minima occasione di giusta querela. Ed oh avessi io trovate simili disposizioni in que' Padri Gesuiti, e particolarmente in quel P. Rettore ! M' avrebbero essi certamente comunicati fedelmente e finceramente tutti i lumi . ch' io richiedeva come necessari, per mettere in chiaro l'amministrazione economica del Collegio, onde e più sollecitamente, e meglio ancora di quel ch' ora fo, avrei potuto recarne alla SANTI-TA' VOSTRA il ragguaglio.

Credetti adunque effere uno dé'miei primi doveri il chieder conto dello stato economico del Collegio, dell' entrate cioè, e delle spese del medefi-

desimo, e della maniera con cui sono amministrate, giacchè quindi dipende la sussistenza di quel Luogo pio, e la determinazione del numero degli Alunni, che vi si possono mantenere. A questo fine pertanto richiesi al P. Petrelli Rettore i libri dell'amministrazione, e de' capitali appartenenti al Collegio, ed egli n'esibì due soli, uno intitolato Libro Mastro, l'altro Libro de'Beni stabili, e capitali fruttiferi del Collegio Ibernese. Quì debbo far offervare a Vostra Santita', che Monfignor Convisitatore nel giorno dopo l'apertura della Visita si portò insieme col Notajo al Collegio, dove sece biffare un armario posto in camera del P. Rettore, nel quale esso Padre disse, che si conservavano tutte le carte, scritture, e libri appartenenti al Collegio.

Coll' csibizione de' suddetti due libri parve confegnato quanto egli aveva intorno all'amministrazione, e a' capitali del Collegio. Ma appena Monsignor Convistatore apri il sibro de' Beni stabili, che vi vide citato un altro libro consimile, quale su sinalmente esibito dal P. Rettore.

Confegnati questi tre libri a un eccellente Computista, gli su ordinato di formare su'medesimi un generale rendimento di conti dal tempo almeno dell'ultima Vistra sino a questa parte; e insteme uno stato distinto de' capitali, dell'entrate, de'

#### RELAZIONE DELLA VISITA

crediti e debiti del Collegio. Ma come ciò fare è Il Computifla trovò, che il Libro Maffro altro non eta, che un mal tenuto giornale di fpefe e rifcofioni dal 1753. fino all' anno corrente: che di piu vi mancavano alcuni fogli, si quali erano fatti a bello fludio tagliati: che alcune foiume v'erati a bello fludio tagliati: che alcune foiume v'erati a deporterior mano corrette: e che finalmente vi mancava fino l'intera ferittura di alcuni mefi. Tal è il bel libro Maftro del Collegio Ibernefe. Som. n. 38. let. B.

Essendosi pertanto riconosciuto impossibile il formare il generale rendimento de' conti, che si voleva, paísò il Computista all'esame degli altri due libri de' Beni stabili e capitali fruttiferi del Collegio, per formare almeno di essi uno stato chiaro e distinto. Il primo de' suddetti due libri su fatto nel 1728., e il fecondo nel 1738. Nello fcorrere ch' ei fece questi due libri, trovò, che vi doveva effere un libro a parte full' amministrazione della casa donata dal Re Giacomo III. per sussidio de' viatici ; e che mancavano molte notizie degli ultimi tempi, onninamente necessarie per formare lo stato suddetto. Egli espose le mancanze di tali notizie in alcuni fogli a parte, acciocchè il P. Rettore vi volesse supplire. Comunicati i fogli al P. Rettore coll' ordine di rispondere alle richieste del Computista, e di esibire il libro fin allora occultato de' Conti della caf2

sa donata da Sua Maestà, esso Padre esibì bensì questo libretto; ma quanto alle ricerche delle altre notizie francamente rispose, che i libri e le carte dell'archivio erano già state consegnate, e che egli non aveva altro, nè altro sapeva. E benchè in alcuni viglietti, ch'egli scrisse a Monsignor Convisitatore su gli schiarimenti richiesti de' conti, accennasse in confuso alcuni altri libri, e altre carte; tuttavia essendo andato il Computissa da lui, nulla gli esibì , anzi gli confermò : che tutte le notizie, che si trovavano nell' archivio, erano di già state consegnate, e che non si sapeva altro . Sommar. d. num. 38. lett.A., c Sommario num. 40. lett. D., dove si può vedere, che al solo supporsi, che dall' Archivio mancassero scritture, e che sossero mandati via libri all' avviso della Visita; il P. Petrelli Rettore con vivo rifentimento rifponde: Supposizione calunniosa, che deve essere giustizia di chi spetta il misurarne la pena , che merita sì questa , come tutte le altre falsità calunniose : per le quali infifte con molta energia appresso il Cardinal Vifitatore, e Monfignor Convisitatore, che gli sia data la dovuta foddisfazione . Som. d. n.40. let. E. (\*) F 2 Non

<sup>(\*)</sup> Con quanta verità e con qual buma fede ciò fi diesffe, e fi ferivolt dal P. Perrelli ; fi è fiopere in occupiane, che i è dovunt far l'inventario di tutte le robe del Collegio per darre la configua al vuovo Restore difinato dal Cardinale l'Ificatore : In tal congrustara il Nadio offendo andato dal P. Perrelli ; quandi egia meno fe Affestieves,

Non potendofi intanto ne da' libri efibiti , né dalla viva voce del P. Rettore ricavare le necessarie notizie , si chiamò all' efame l'efattore del Collegio , silla speranza che questi dar potesse un'estata e diffinta notizia delle rendite d'esso Collegio. Ma egli fece vedere di non avere alera incumbenza, che di efigere alcune partite di frutti di cesti, à quali ogni mese rendeva conto al P. Rettore , ri-portandone le sue ricevute di saldo. Riguardo poi alle pigioni di case, e al fruttaro de 'eterneti, e gli disse di non sapera pulla, perchè tali entrate cano immediatamente amministrate dall' istesso.

Le ulteriori diligenze ufate in questo proposito dal Computista coll'ajuto di un Curiale negli Ufizi di diversi Notaj, appariscono dalla narrativa, che il medesimo Computista premette alla deferizione dello Stato de' capitali attivi, e passivi dal

he revenue nelli di hii amerea circa cinquanta libri appartenni di admunificativa economica del Caligio e, deu hasili con denve malte carre e feritura appartenni di Caligio, e ra le quali efit bere der Petrelli, sul data to de detti donti è apresson alla repersona di Rolliggio y rea le quali efit bere de transitativa del Carlina Barbergio, come apparific dal Sommanio addit, num. 1., quali di futuro il giorno, fere una cepti del Deverti della Vibri. E eli spelli Devetti utor fibre quali segui una ceva data notizi a aluma datante la repinte Vilia y ma di printeregamen del Viliatura, venera afferità dei depeti printeregamen del Viliatura, venera afferità dei depeti printeregamen del Viliatura, venera afferità dei de pripare, che il Cardinal Eurhariga actifi muri fasta la Viliat di quel Caligio y con un accora fi termo ada Somm. num. mu, 40, ett. A.

tel Collegio, e a due separati conteggi, uno del fruttato e spese della casa donata da IR e Siacono III., l'altro del dare, ed avere di ciasschedun alunno; quali umilio a Vostara Santita' inferme con la presente Relazione. In somma tutto ciò, che s'è potuto raccorre, si nileva, che i capitali presenti del Collegio, non compresa la mentovata casa donata dal Re Giacomo III., ma compressi gli affegnamenti Pontiszi, ascendono al valore di sessantini a cinquanta seudi; sicche dovrebbero fruttare annui (c. 1505. §4; da' quali detratti seudi 38. 81.-; di canoni passivi; e di un legato di Messe, ne segue, che restano al Collegio di entrata netta sculi 1467. 71.-;

Per quello poi che riguarda la mentovata cafa donata dal Re Giacomo III., la quale rende annui ſœudi 41., ſecondo ciò che ho avuto l'onore d'esporte alla Santita' Vostan nel precedente capitolo, tre cosse il dovevano fare per legge espressa del Donatore, cioè 1.º Tener conto a parte della rendita della medessima: 2.º Depositare il danaro nel Monte di Pietà, overo nel Banco di s. Spirito: 3.º Impiegare detto denaro fedimente ed egualmente in ſassimo, di tutto questo s'è fatto: non s'è tenuto conto a parte, perchè sebbene ve ne sia un particolar libro, esso per si trova con tale e tanta consissione come se non tale e tanta consissione.

vi fosse: non s'è depositato il denaro: non s'è impiegato egualmente ne'viatici degli alunni s ficcome ad evidenza rifulta dal conteggio del Computifta, dal quale altresì apparisce, che questa cassa a tutto Giugno dell' anno corrente si trova in debito di scudi 287.73. → a favore degli Alunni, i quali per conto de' loro depositi sono parimente creditori di scudi 345. 90.

E a dimostrare con evidenza anche maggiore, che i Padri Gesuiti non hanno adempita la volontà del pio Re Giacomo III. in ordine alla distribuzione de' viatici agli alunni, basterà il vedere quel che essi medesimi hanno scritto in un libro, cui hanno dato il titolo di Consuetudini del Collegio . Così ivi si legge : Il Collegio secondo le costituzioni non da viatico, ma possiede una casa nel vicolo Orfini , ovvero di Gesu, e Maria al Corfo, di cui tutta l' entrata netta , secondo la disposizione dal Padre della Rocca procurata, di Sua Maestà Giacomo III. donatore, dee servire per sussidio di viatico , secondo il merito e il bisogno degli alunni, espressamente secondo che giudicherà il Rettore. Conforme a questa Disposizione da questo capo di entrata si dà a chi più, a chi meno, e a chi niente secondo le circostanze di ognuno. Ed ecco ridotta a sistema ed a legge di consuetudine la trasgressione della volontà di Sua Maestà. Si passa anche più oltre. Si obbligano gli alunni con giuramento

## DEL COLLEGIO IBERNESE

to a non chiedere viatico nella loro partenza dal Collegio, del che dovrò parlare più a propolito in appresso. Più. In vece di dare il viatico agli alunni, si da ai Rettori, come su praticato coll'ultimo, a cui, mandato via dal Cardinal Corsini, furono dati scudi 90. pel viaggio di Francia. Finalmente per potere più impunemente, e senza alcun richiamo contravvenire alla disposizione del Donatore della casa, di cui si tratta, soggiungono i Padri nelle citate Consuetudini un tratto, donde anche si scorge l'ordinaria loro politica, dicendo: Di tutto questo però (che rifguarda il viatico) nulla devono sapere gli alunni, nè altri, da chi quelli il potrebbero sapere: ma piuttosto per nuovo stimolo a' buoni portamenti in quelli, che potrebbero averne bisogno, dissimulandone il come, darli di quando in quando ad intendere , che febbene il Collegio nulla dà di viatico, non manca contuttociò al Rettore maniera di trovare qualche ajuto per chi ne avesse bisagno. Sommario n.39. Si vide mai, PADRE SANTO, alcun' altra pia disposizione più malmenata, e peggio conculcata di questa ?



### CAPITOLO VI.

Abusi trovati nel Collegio in ordine al Governo, alla Disciplina, e agli Studj degli Alunni, e Provvedimenti dati a' medesimi.

E querele degli alunni Ibernesi umiliate al trono di Vostra Santita', per le quali fi mosse il suo elementissimo Animo ad ordinare la Visita, mi obbligarono a porre ogni studio in verificare, se gli aggravj, a' quali essi Alunni si dolevano di foggiacere , fusfistessero o no . A que-Ro fine e da me, e dal Convisitatore furono più volte intesi ad uno per uno gli Alunni, il Rettore, e gli altri ufiziali del Collegio. Anzi per procedere con maggior sicurezza, insinuai agli alunni medesimi di espormi in iscritto i principali motivi delle loro doglianze. Il che avendo essi fatto, e ridotte queste a certi capi , furono comunicate al Padre Petrelli Rettore, acciocchè vi rispondesse in iscritto, siccome ei fece . E Vostra Santi-TA' potrà degnarsi di vedere questi fogli nell'anneffo Somm. num. 40.

Da' medefimi fogli l'alto discemimento di VOSTRA BEATITUDINE riconoscetà, come è sembrato anche a me di rilevare da ciò, che ho udito, e veduto, che in sossanza gli aggravi espo-

sti dagli alunni per la maggior parte s'appoggiano al vero. E certamente non si può negare, ch'essi in ordine al vitto quotidiano, e al vestiario, non ricevessero un trattamento assai sconvenevole, e che anche nel tempo di malattia non mancassero di quella caritatevole assistenza, che tanto bene si conviene a persone ecclesiastiche e religiose . Avevano su questi capi insistito ne' passati tempi i Cardinali Visitatori, e anche gli altri Cardinali Protettori . Ma effendo le ordinazioni e le infinuazioni loro state senza frutto, gli Alunni erano ricorsi più volte al P. Generale della Compagnia, da cui non avendo ottenuto rimedio alcuno, fecero negli anni paffati giungere le loro querele alla ch. mem. del Cardinal Neri Corfini Protettore. Questo portatosi a visitare il Collegio, e verificato l'esposto dagli Alunni, fece rimovere quel Rettore, a cui, dice il Rettore d'oggi , perchè mandato via senza alcun demerito prima che avesse terminato il suo Rettorato , dovette pagarglisi il viatico dal Collegio : Sommario detto num.40. lett. C., e furono scudi 90. tolti dal viatico dovuto agli Alunni.

Ordinò inoltre l' istesso Cardinal Corsini Protettore, che un po' meglio si trattassero gli Alunni. Ma su sempre difficil cosa il farsi ubbidire da questi Padri . Furono quindi costretti i poveri Alunni a ticorrere alla elemenza della Santita' VOSTRA, che benignamente si compiacque di conceder loro la presente Visita. Ora dunque l'odierno P. Rettore per risposta alla lagnanze de' Ricorrenti su questo punto del cattivo trattamento, altro non ha saputo dire di più plaussibile, en non ch'egli aveva dato più di queslo che è preserritto dal libro delle Consutamini del Collegio.

Avutafi così notizia di questo libro, il quale nè era in Archivio, nè s'era mai esibito dal Padre Rettore, gli fu richiesto: nè avendolo egli potuto nascondere, perchè egli stesso l'aveva allegato più volte in voce a Monsignor Convisitatore, si vide non esser altro che un deposito, dirò così, de' capricci de' Rettori pro tempore, i quali sono andati in esso scrivendo quel ch' è loro parso e piaciuto senza intelligenza alcuna nè de' Visitatori, nè de' Protettori del Collegio, e senza che gli Alunni ne avessero cognizione di sorta veruna. E perchè la Santita' Vostra possa formare il giusto giudizio del pregio di questo libro, basta offervame il saggio, che quì sopra ho posto sotto de' suoi occhi, e riportato in Sommario detto num. 39.

Mi parvero adunque ben giuste le doglianze degli Alunni intorno al trattamento del vitto, perchè contro l'antico costume s' era introdotto da alcuni anni in quà l' abulo, che i PP, avessero la mensa divisa e separata da quella degli Alunia. e diversa sì nella qualità, che nella quantità delle vivande. Ordinai pertanto, che in avvenire sosse la stessi mensa comune a tutti; e che il Rettore pranzasse e cenasse con gli Alunni, per togliere ogni motivo di querela, per darvi la benedizione, per mantenervi il filenzio, e la convenevole modessi a, con appressarsi a tutti indifferentemente i medessimi cibi; secondo gli antichi regolamenti.

Trovai altres!, BEATISSINO PĂDAB;, che gli Alunni erano affiditi da un Prefetto, privo d'ogni abilità, negligente nel fuo uñzio, e di cui fino dal principio della Vifita s'erano avute da perfone degne di fede informazioni poco vantaggiofe. Laonde vedendo quali cattive confeguenze poteffero da ciò venire, rimoffi quel Prefetto, e gli folituii un Sacerdote fecolare, atto a vegliare con attenzione fulla condotta di que' giovani; e a dar loro co' fuoi buoni portament fempio di vittà, e mozivo d'e dificazione.

Fui poi da maraviglia forprefo, a llorchè vifitando il Collegio riconobbi, che fi facevan dormire due Alunni nella medefima camera, benchè ve ne fosfero delle vacanti, e quando ciascun de' Padri, e fino il Fratello laico Gesuita, ne occupava più d'una per suo fervizio. Diedi tosto a un tal inconveniente il dovuto riparo con preferivere, che a ciascun alunno, come si costuma in ogni ben disciplinato Collegio, si assegnatse una ca-

G 2

mera particolare. E in questa congiuntura altrest ordinai, che i giovani tutti insteme uniti col Prefetto, e senza separassi gli uni dagli altri, andasfero a spasso in que'luoghi, che loro prescriverebbe ogni giorno il P. Rettore.

Queste furono, BEATISSIMO PADRE, le prime provvidenze da me date nella Vifita del Collegio; provvidenze in vero necessarie, ma in se stelle meno importanti, e direi quasi superficiali. fe si risguardano in comparazione di quelle, che si dovevano agli abuli più direttamente oppolti al conseguimento del fine, per cui questo Collegio su fondato dal Cardinal Ludovisi, ed è sostenuto dalla Pontificia munificenza, che è di formare Ministri evangelici, atti a propagare la cattolica Religione. E perchè non si otterrà mai un tal fine, se le Costituzioni, che si osservano nel Collegio, ad esso non conducono, perciò io mi seci ad esaminarle con quella diligenza che potei maggiore. Le trovai assai diverse e mutate da quelle, colle quali era stato fondato il Collegio; e alla prima vista, che diedi alle medefime, mi ferì altamente l'animo il vedervi due formole di giuramenti, che si esigevano dagli alunni. Uno prima d'essere ammessi in Collegio, ed è di non poter chiedere alcun viatico dal Collegio pel ritorno in Ibernia; l'altro di prendere gli Ordini facri, e di ritornare alle Missioni nelle loro patrie, nisi Prapositus, vel Vi-

Vicarius Generalis Societatis Jesu pro tempore differendum id in Domino judica verit . Sommario num. 4 I .

Non è d'uopo di molta considerazione, PA-DRE SANTO, per conoscere quanto biasimevoli sieno tali giuramenti . Se il primo di non chiededere viatico si considera riguardo al tempo anteriore alla donazione della casa fatta del Re Giacomo III., egli è per lo meno inutile; perocchè qual giusta ragione, qual necessità vi poteva mai essere d'obbligare uno con giuramento a non chiedere quel che non gli era in alcun modo dovuto ? Se poi si considera rispetto al tempo posteriore alla mentovata donazione, egli è patentemente ingiuflo. Conciossiachè non è ella una manisesta ingiustizia l'esigere da uno il giuramento di non domandare ciò, che, salva la più rigorosa giustizia, non gli può effere negato? E ben ha mostrato di non conoscere i doveri della giustizia l'odierno Rettore del Collegio, quando per risposta a questo aggravio esposto dagli alunni, ha Scritto : Non so che sia stato pagato viatico per il ritorno, ma se è seguito è stato atto di carità, e non dovere di giustizia. Somm. d. nun. 40. lett. B.

Quanto poi all' altro giuramento di dipendere dal giudizio del P. Generale, o del Vicario generale della Compagnia circa il partire per le Missioni, non combatte egli di fronte le leggi fondamentali del Collegio, e non s'oppone egli al

fine, per cui esso è stato istituito? In vigore di questo giuramento possono le Missioni d'Ibernia essere defraudate, ad arbitrio del P. Generale, de' migliori, e de' più utili foggetti, che in esse s' impiegherebbero. Dopo che gli alunni faranno stati mantenuti, e istruiti a spese di quanto lasciò il pio Fondatore del Collegio, e di quanto hanno generofamente dato, e danno tuttavia i Sommi Pontefici , unicamente per provvedere la desolata Ibernia di Ministri evangelici, il P. Generale con autorità più che da Sovrano, farà di essi quel che gli piace; li farà restare in Roma, li manderà in altre provincie, li farà entrare nella sua Compagnia, se li giudicherà vantaggiosi alla medefima.

Ed oh piacesse a Dio, che non si fossero veduti i funesti effetti di questo abusivo giuramento, e dell'ingiusto disposismo del P. Generale! Non si farebbe veduto il Clero fecolare d'Ibernia ricorrere nell' anno 1692, alla s. m. d' Innocenzo XII., esponendo i danni, che quelle Missioni soffrivano dall'entrare che facevano molti alunni di questo Collegio in Religione, e chiedendo, che per rimedio a un tal male, fossero questi obbligati al giuramento prescritto dalla s.m. d'Alessandro VII. agli Alunni del Collegio Urbano di Propaganda; nè la stessa Congregazione di Propaganda avrebbe aderito a simile istanza coll' espressa approvazione

del fommo Pontefice Innocenzo XII., che acconfentì eziandio alla spedizione di un Breve in conferma del Decreto chiesto dal Clero Irlandese. Somm, n. 42., sebbene poi, non si sa per qual motivo, ma probabilmente per l'opposizione de'Gefuiti, ciò non avesse effetto. Non si sarebbe veduto l'Arcivescovo di Dublino ricorrere nel 1765. alla fagra Congregazione di Propaganda, dolendosi, che il Collegio Ibernese sia omai divenuto un Seminario piuttosto di Gesuiti, che di Missionari . Som. n. 43. Nè io finalmente, PADRE SANTO, avrei avuto il rincrescimento di trovare, che nel corso di molti anni almeno quattordici Alunni di questo Collegio sono entrati nella Compagnia, e che due di quelli, che attualmente vi fono, e si distinguono dagli altri per l'eccellenza del loro talento, s' erano già legati col voto di farsi Gefuiti . (\*)

Ma grazie a Dio la mente perspicacissima di Vostra Santita' ha già dato a sì fatti inconvenienti il dovuto riparo, coll' essenti degnata sot-

<sup>(2)</sup> It wasses dess Manus Hornes entreis valle Compaquis frir come de un Ulter (Manusir de Clarige, Glisse des tribigle de Monigle (Clarige, Glisse des tribigle) de Monfigure (Conviliantere, Quelle libre fu faible riconflicture manuscut est più fight), quali popi in muner di festa della right est giliari i e del quali fi passes fre la altre cofè ritera qualche lume per la Visite del Cardinal Imperial, finale lavir irrevasi un basil, che il F. Petreili volveus porter via, finata che prime fiftere sports della munera della comitation della munica est esta della Somitation della munica d

Profeguendo l' efame delle Costituzioni , vidi, che in vigore del fecondo capitolo delle medefime gli Alunni erano obbligati di confessarsi tutti al Prefetto di spirito, che era un Gesuita a questo fine mantenuto in Collegio. Giudicai esfer cosa conveniente dare agli Alunni la giusta libertà di confessarsi da chi fosse loro piaciuto; e così fgravare anche il Collegio dell'inutile peso di mantenere quel Prefetto di spirito, in luogo del quaquale ordinai, che si accrescesse un alunno, il quale dovrebbe a quest'ora essere in viaggio per venire ad occupare un tal posto.

Ho notate altrove, BEATISSIMO PADRE, in qual ignoranza de' fagri Riti , dell' ecclesiastiche funzioni , e delle obbligazioni de' Ministri della Chiefa il Cardinal Barbarigo trovasse gli alunni di questo Collegio; e quali saggi provvedimenti ei desse per rimediare a sì fatto disordine. Fu disprezzato, come già dissi, il rimedio, e perciò è rimafo il male nel medesimo stato. Io adunque per dar modo agli Alunni di liberarsi da una sì vergognosa ignoranza, stabilii, che ne' giorni festivi essi andassero tutti insieme nella casa, e chiesa de' Padri Missionari a Monte Citorio, per ivi assistere alle sagre funzioni, per apprendervi le cerimonie, e i riti della Chiefa, e per istruirsi nella conferenza, che ivi a questo fine si tiene, de' principali obblighi, e doveri degli Ecclesiastici.

Paffai quindi all'efame degli fludj, che fi facevano dagli Alunni, punto di tanta importanza per chi ha da iftruire altri nelle materie della Religione, e per chi ha da faper render conto della fua Fede, e difenderla contro i nemici, che la impugnano. Ma quali fludj, PADES SANZO facevano questi poveri Collegiali! Non parlo di quelli, che andavano alle seuole inferiori, i quali < 8

nè pur avevano un misero ripetitore in Collegio . Parlo degli studi superiori, della Filosofia cioè, e della Teologia. Andavano gli Alunni alle Scuole del Collegio Romano, e quivi-trovavano Scienza media nella Logica, Scienza media nella Metafifica Scienza media a tutto pasto nella Teologia. E che avevano a far essi di tanta scienza media? Avevano forse da andare un di a predicare Molina, e non Gesù Cristo, o avevano forse da formare de' Discepoli della scuola de'Gesuiti, e non piuttosto de' figliuoli della Chiefa? Molte altre cofe tralafcio a questa materia appartenenti, perchè son troppo note alla SANTITA' VOSTRA. Dirò folo in una parola, che a questi Alunni mancavano appunto tutte quelle istruzioni, che sono le più proprie e le più necessarie per l'ufizio Apostolico, a cui son destinati. Del che, se così piacerà a Vostra Beatitudine, potrà vedere una prova nel minuto ragguaglio degli studi fatti al Collegio Romano, che gli alunni lbernesi m'hanno dato in iscritto, c che io pongo quì in Sommario num. 45.

Sul rificifo adunque della cartiva istruzione, che gli alunni Ibernesi avevano nelle (cuole del Collegio Romano; sulla confiderazione altresi del pericolo, a cui erano esposti i loro buoni costumi col mescolarsi necessariamente con ogni sorta di gioventi, che frequenta quelle scuole, presi la risoluzione, non senza la suprema intelligenza di Vo-

59

STRA SANTITA', di mandare di qui innanzi quegli Alunni alle fuole di Propaganda, dove, efenti da' rifchj infeparabili dal commercio con ogni genere di giovani, poteffero apprendere le cognizioni più opportune e più utili al loro minifero, ed avere conformità di dottrina con gii altri quattro giovani lbernefi, che, com'è noto a con sono a con a con a con a con di propaganda.

# CAPITOLO VII.

Provvedimenti, che si crederebbero opportuni per uno stabile riparo ai disordini del Collegio Ibernese.

Opo le ordinazioni da me date per recare qualche timedio agli abuli trovati nel Collegio Ibernefe a parrebbe , Padre B. Santo, che altro non rimanesse da farsi per compimento dell'opera, se non rimovare, e confermare i saggi, e provvidi decreti fatti già dal Cardinal Barbarigo nella sua Visita nel 1693. Ma qual sondamento abbiamo noi di riprometterei, che questi sieno per essere di l'amministratori del Collegio dopo il 1771. diversi da quelli, che sono stati per tutto il tempo passato? Il male ha gettate si prosonte del collegio dopo il tempo passato? Il male ha gettate si prosonte

de radici, che a (vellerlo vi vuole una mano della mia più forte, e più poderofa. Si vede per l' esperienza di quassi 150. anni, che i Gestiti hanno voluto essere del tutto independenti nell'amministrazione, e nel governo di questo Collegio;

e quindi n'è venuto ogni male.

Se per que' pochi anni, che il Collegio stette appresso i Padri di s. Isidoro, che lo governarono con quella giusta dependenza, che si conveniva, dal Cardinal Fondatore, e dal Principe Niccolò Ludovisi suo fratello, vi si vide fiorire insieme colla pietà e con gli studi anche la migliore economica amministrazione, appena esfo cadde nelle mani de' Gesuiti, che in poco tempo si ridusse a tale stato, che senza la munificenza de' Sommi Pontefici non avrebbe potuto lungamente sussistere . E ciò perchè ? Perchè questi PP. sconoscensi a' benefizi ricevuti dalla ch. me. del Cardinal Ludovisi, che aveva a favor loro profuse le sue liberalità, e burlandosi colla famosa protesta fatta nella loro vigna di Macao del Breve della s. m. d' Innocenzo X., e con gli altri atti posteriormente fatti impedendone l'esecuzione, non vollero avere dependenza alcuna dal Principe Ludovisi. E quindi le capricciose vendite della prima casa del Collegio, della gran vigna di Caftel Gandolfo, e la furrogazione degli scudi 28750. in vece de' mille scudi annui, che puntualmente si pagavano

dagli eredi del Cardinal Fondatore, donde tanto

danno ne derivò al Collegio.

Dall'istessa causa, cioè dal voler essere questi Padri independenti, vedo, PADRE SANTO, effere derivato, che le lagnanze della nazione Ibernese portate in diversi, tempi da' Vescovi, dal Clero, e dagli Alunni stessi al Trono pontificio o alla Congregazione di Propaganda, o a' Cardinali Protettori, benchè da questi benignamente ascoltate, non hanno prodotto alcun buon effetto: Che le Visite Apostoliche sono state inutili, perchè le ordinazioni santamente in esse stabilite, sono state o soppresse, o disperse, o dimenticate, e sicuramente non mai osservate : onde s' è continuato in tutti i tempi a male amministrare l'entrate del Collegio; a trattar malamente gli alunni ; a tenerli nell' ignoranza delle cose ecclesiastiche; a privarli delle più necessarie istruzioni; a rapirli, dirò così, alle Missioni, per arricchirne la Compagnia. Dal che arguisco, che non potendosi da me sbarbicare questa perniciosa radice del male, faranno ben presto di nessun profitto le provvidenze da me date, e quelle di più, che potetti dare.

Ora io offervo, Beattssimo Padre, che la chiara memoria del Cardinal Barbarigo propofe nella fua Vifita (come a fuo luogo notai) il progetto di unire il Collegio lbernefe a quello degl' Inglefi, e degli Scozzeli, formandone di tre uno

folo. Non so veramente per quali motivi non sosfe abbracciato un tal progetto. Ma v' è luogo a credere, che ciò provenisse dalla difficoltà di unire nel medesimo Convitto gl' Ibernesi con quei di quelle due Nazioni , a' costumi delle quali essi non fanno per natura adattarfi, onde ne farebbero nati disturbi continui , e dissensioni funeste a quella pace, e a quella buon' armonia; che è l'anima di ogni ben regolata comunità. Di fatto io ho avuto l'onore di far offervare fino dal principio di questa Relazione a Vostra Santita', che la ch. me. del Cardinal Ludovisi fu obbligato, pel motivo quì accennato, di togliere dal Collegio Inglese que quattro giovani Ibernesi, che vi aveva collocati, e di prendere una casa a pigione, nella quale potessero essere educati.

Io però non dilungandomi molto dal pensire di quel pio Cardinale, proporrei alla Santita' Vostra, di unire questo Collegio con tutte le sue rendite a quello di Propaganda. Con una al unione si vertebbe a togliere la cagione principale di tutti i disordini, che sono stati sempre nel Collegio Ibernese. Ivi i nuovi Alunni troverebbero altri quattro della loro nazione, che già vi sono educati; e accrescendosene il numero sino a venti in tutto, come si potrebbe sare coll'entrate, che s'aggiungerebbero al Collegio di Propaganda, si provvederebbero le Missioni d'Iberto.

Che se l'angustia della fabbrica del Collegio di Propaganda non potesse ammettere questo numero di nuovi Ibernesi in pregiudizio di quelli di altre nazioni, che ora vi hanno luogo, ovvero fe non paresse alla SANTITA' VOSTRA di sopprimere un Collegio, che ora da se sussiste separato dagli altri ; io non faprei suggerire miglior partito, che di toglierlo affatto dalle mani de' Gesuiti; cosa troppo necessaria a farsi. Si verrebbe in questo caso a risparmiare il mantenimento, e il vestiario di due Gesuiti, cioè del P. Rettore, e d'un laico, che al medefimo è necessario per compagno, perocchè sarebbe sufficiente un solo Sacerdote fecolare, e così si darebbe luogo al mantenimento di un altro Alunno, il quale unito all'altro da me già sostituito in vece del P. Prefetto di spirito che v'era, sormerebbe il numero di dieci alunni , che si manterrebbero colle medefime rendite, colle quali fin ora se ne sono mantenuti foli otto. (\*)

La fiducia, che Vostra a Santita' per sua fomma clemenza, e per mio grand'onore, ha mo-

<sup>(\*)</sup> Si veda iu fine del Sommario il Breve di N. S. diretto al Granda Vistatores e il Decreto fatto del medefino Gradinale figuito di detto Breve e one un'a Coficiti è totto in perpetuo il Collegio Bernefe, e figgettato all'immediata giurifizione del Cardinale Protettore d'Ilernio.

64 RELAZIONE DELLA VISITA

moîtrato d'avere in me coll' appoggiarmi questa Visita, mi ha obbligato d'ustre ogni diligenza, per eseguirla quanto meglio mi fosse possibile; e mi ha nel tempo stessio mi soni possibile; e mi ha nel tempo stessio mi nel tempo stessio mi nel tempo stessio mi per el del che ho fatto, e quel che giudicherei che si potessi se ra vantaggio del Collegio da me visitato. Resta 600, che la SANTITA' VOSTRA ora si compiaccia di stendere a favore del medessimo la sua provvida e potente mano, e che voglia dare a me la sua Apostolica Benedizione, che prostrato al bacio de' suoi santifismi piedi umilissimamente imploro nell'atto che colla più prosonda venerazione mi rassegno.

Di Vostra Santita

8. Settembre 1771.

Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servitore Suddito e Creatura Mario Cardinal Marcsoschi.

SOM-



# SOMMARIO

Entendo il Sig. Card. Ludovisi Protettore d' Ibernia, che i sei giovani Ibernesi, quali si mantengono in alcuni Collegi di Roma alle fpese di Sua Signoria Illma difficilmente s'accordan a vivere con altri di nazioni diverse, e che spesso succedono fra di loro dissensioni, e rotture con disturbo grande di chi loro governa: ha rifoluto levare gl'istessi giovani da' detti Collegi, e metterli insieme in una casa da pigliarsi a pigione incontro a s. Isidoro sotto la cura, e direzione de' Padri Francescani Osservanti della medefima nazione Ibernefe abitanti in detto Convento di s.Isidoro, affinchè colla sopraintendenza del Molto Rev. Padre Fra Luca Wadingo Superiore di quei Religiosi, del cui configlio, ed ajuto si vale Sua Signoria Illustrissima in ciascun negozio di quel Regno appoggiato alla sua Protezione, gl'istessi giovani fiano da loro medefimi ammaestrati nelle scienze, e sacre lettere, e ben disciplinati ne' costumi, e nel timor di Dio : offerendofi il medefimo Signor Cardinal Protettore dare per il vitto, vestito, pigione della casa, e per ogni altro loro bisogno scudi seicento l'anno di moneta da pagarsi a' detti Padri per un mandato durabile diretto a'Signori Acciani, e Martelli fuoi depositari, di scudi cinquanta al mese, e per

Num. t.
Convenzioni tra
il Card. Ludovifi
e i Padri di s. Ifidoro intorno al
Collegio Iberne-

una fol volta scudi centocinquanta da spendersi nei mobili, che saranno necessari per il fornimento della casa, e bisogno degli Alunni; rimettendo Sua Signoria Illustrissima al Molto Reverendo Padre Fra Luca suddetto la forma del loro governo, con le condizioni infrascritte.

Che s' obbligano il P. Fra Luca, e gli altri fuoi Padri di detto Convento di s. Isidoro mantener sempre con detta spesa il sopraddetto numero di alunni fotto le regole da farsi da' detti Padri, ed approvarsi da Sua Signoria Illustrissima.

Che non possino ricevere, o levar alunni fenza licenza di Sua Signoria Illustrissima .

Che debbano oltre il numero de' fei giovani mantenere, fenza pretendere assegnamento maggiore, un Rettore, ed un servitore per loro

fervigio.

Che i giovani portino per adello abito ordinario di Prete, finchè parrà a Sua Signoria Illustrissima disporre altrimenti . E per osservanza delle fopraddette cofe ha Sua Signoria Illustriffima ordinato a me infrascritto di notificare in voce ed in scritto le medesime condizioni a'detti Padri, ed a confegnare al predetto Molto Rev. P. Fr. Luca il mandato di scudi centocinquanta per il vitto, vestito, e pigione della casa, mobili &c., e di cinquanta scudi del primo mese, come ho fatto questo dì 4 di Novembre 1627. , dovendo l' iltelfo P. Fr. Luca, e gli altri fotto. scrivere il medesimo foglio.

Io Luca Antonio Giunti d' Urbino elimosiniero del suddetto Illustrissimo, e Reveren-

rendissimo Sig. Cardinal Ludovisi Protettore ho d'ordine di Sua Signoria Illustrissima scritto quanto di sopra mano propria.

Loco 🕂 Sigilli .

Io Fr. Luca Wadingo Guardiano di s. Isidoro m'obbligo alli fuddetti Capitoli .

Fr. Antonio Hiquer Lettore di Teologia, e Discreto del Convento -

Io Fr. Martino Angelo Valesso Lettore di Teologia, e Discreto del Conveto. Fr. Joannes a Sancto Francisco Lector, &

Discretus . La Croce 4 in luogo del Sigillo .

Institutiones Domus Hibernorum de Urbe ab Illustrissimo, & Reverendissimo Domino Cardinale Ludovisio S. R. E. Vicecancellario, ac Protectore fundatæ primo die anni 1628. Sequentur Regula, que omittuntur &c.

Anno millesimo sexcentesimo vigesimo octavo idibus Januarii suprascriptæ Constitutiones lectæ fuerunt in publico præfentibus Perill. Viro Domino Luca Antonio Giunti Illustrissimi Cardinalis eleemofinario, & in rebus Collegii ejusdem substituto, R. P. Fr. Patritio Comesorto Ordinis Erem. S. Augustini Theol. Doctore, meque ipfo, & PP. Fr. Antonio Hiqueo, & Martino Valesio Ordinis Min. Sac. Theologiæ Professoribus Fr. Joanne Pontio Philosophize Profesiore; R. D. Eugenio Calanano Seminarii Rectore & omnibus ejusdem Seminarii alumnis universas easdem Constitutiones approbantibus, & admittentibus. In quorum fidem hoc

Num. 2. Accettazione e pubblicazione delle Regale approvato dal Card. Ludovifi pel Collegio Ibernefe .

testimonium adhibui mea manu scriptum. & fubscriptum, & sigillo majori Collegii nostri s. Isidori munitum 4. Kal. Febr. an. supradicti .

Fr. Lucas Wadingus Guardianus Collegii s. Ilidori, & prædicti Seminarii Præles . Loco 4 Sigilli.

Fr. Patritius ab Angelis alias Quemsfordus. Lucas Antonius Juncta eleemofinarius Illuttriffimi Domini Car dinalis Ludovisii. atque ejusdem in Gollegii negotiis substitutus testificor ut supra, & fuisse prius lectas, & approbatas ab eodem Illustrissimo Domino meo.

Num. 3. Particole effratte dall'iftoria ms. del Collegio Ibernefs feritta da un Padre Geluita . ... confervata nell'ar . chipio del medefimo Collegio .

Profitto degli alunni nelle feienze fotto i Padri di s. Ifidoro .

His jactis Seminarii fundamentis, alumni vocationis haud immemores, fuarum esse partium reputarunt, nullam conceptæ de se spei partem frustrari: idcirco totos se virtutum, & scientiarum studio dederunt. Quod ad scientias quidem attinet, paucis annis qua dedicatis, & propugnatis publice thesibus, qua compositis, 👌 recitatis tum foluta, tum ligata oratione variorum. laudibus, adeo illustrarunt novum Seminarium, er feipfos ; ut ipforum nomen amplius Roma minime ignotum effet . Constans utique fama est , Cardinalem Ludovisium excelsissimi animi Principem his tam lætis initiis permotum, in animo habuisse Collegium hoc relinquere peramplum, & a fua non alienum munificentia : fed immatura Principis mors (quæ fexto post inceptum Collegium anno contigit ) & postremorum annorum casus adverst, quibus post primos Urbani viir annos exagitatus fuit, spes tantas haud paulum imminuerunt . . .

Primus Rector e Societate fuit P. Alexander Gottifredus Italus . . . Rector fuit ad secundum Debiti del Colleusque diem Decembris 1735. Eodem die succes- sio fatti de Gefit P. Jacobus Fordus Hibernus Dublinenfis. Hic numeratæ pecuniæ tantum fcut. 20. reperit in Collegio, quod tamen invenit multo are alieno gravatum : debebantur enim

| P. Procuratori Generali pro |      |    |   |
|-----------------------------|------|----|---|
| expensis litis sc.          | 300  |    |   |
| Barbitonfori - fc.          | 8    |    |   |
| Medico — fc.                |      |    |   |
| Fabro-lignario - fc.        | 5.   | 30 |   |
| Sartori fc.                 | 3.   | 30 |   |
| Pharmacopolæ fc.            | 10   | -  |   |
| Superiori Rectori P. Got-   |      |    |   |
| tifredo fc-                 | 61   |    |   |
| -                           |      |    | _ |
| fc-                         | 397- | 60 |   |
|                             |      |    |   |

- Alumni sub Patribus s. Isidori .

Eugenius Colganus Ultoniensis Joannes a s. Laurentio Ulton.

Christoforus Chamberlinus Ulton.

Edwardus Wale Momoniensis

Terentius Kelli Ultonien. Joannes Curcaus Momon.

Hi sex primi fuerant cum quibus incepit Collegium . Deinde sequentur .

Edwardus Fordus Lagen. Edwardus Archerus Lagen.

Andreas Lupus ats-Wolf Momon.

Vumero degli Alunni nel tempo . che il Callegio fu regolato da Padri di s. Ifidoro .

10 Pa-

SOMMARIO

10. Patricius Walesius Momon.
11. Malachias Rathæns Connacen.

70

12. Edmundus Guldæus Momon.

13. Joannes Fahy Connacen.

14. Rogerius Dermitius Ulton.

15. Philippus Klery Ulton.

Rogerius Gormanus Momon.
 Donaldus Hesse, alias Heys Lagen.

18. Donatus Brouder Conacen.

19. Joannes Moriartus Lagen.

Marcus Quiglæus Mom.
 Patricius Archerus Lagen-

Ex quo Collegium est sub regimine Societatis multi (ad quod res minus pertinebat) sive zelo ducti, sive aliunde animati simpferunt a superiori illo numero, & ab exiguo tempore quo Collegium fuit sub cura PP. s s sidori ansamobloquendi Superioribus. & illos notandi tamquam minus sequos reddituum Collegii dispensatores &c...

Multa sunt quæ oftendunt inanes spisse has querelat. Primo non consuevisse ali in Collegio plures simul quam septem alumnor vehemens conjectura sumitur ex co, quod pendente lite inter PP. s. Isdori, & Societatem essent sient in Collegio solummodo septem; quod paret ex exemplo libelli supplicis, qui pro Collegio retinendo sub cura dictorum Patrum Summo Pontifici suit porrectus nomine alumnorum, qui in co subscripti sunt. & sumine alumnorum, qui ne co subscripti sunt. & sumine alumnorum do licet in Collegio fuerint octo quando transiti ad curam Societatis; a tame certum est tres ex illis videlicet Johannem Moriartum, Donatum

ret semper octo simul alumnos &c.

Die igitur decimo Decembris anni 1637. P. Garzadoro fuccessit P. Guillelmus Malonius Hibernus Dublinenfis. . . Illo Rectore Collegium per varia antea domicilia pervagatum obtinuit tandem fixam sedem, eam videlicet domum, quam modo incolit.... Cum domus traderetur Collegio foluta fuerunt fc. 2250., pretium videlicet collectum ex venditione domus antiquæ, & infuper conventum fuit , ut ex fc. 5750. , reliqua videlicet parte pretii folverentur fingulis annis fc. 400 . & refiduorum fructus compensativi pro rata portione sc. 4. pro singulis centenis donec compleretur tota folutio. P. Malonius dum Rector fuit non folum illi pacto fatisfecit, sed etiam tantum solvit e sorte principali, ut eo Rectoratum dimittente superessent folvenda folum fc. 3800. Hæc quantacumque industria efficere non potuit, quo minus plurimi tum initio, tum post reprehenderent P. Malonium ob empram hanc Domum: in qua duo maxime displicuerunt : unum consanguineis Eminentiffimi Fundatoris , videlicet fitus loci in recessu ignobilis platen extra conspectum pofiti : aliud vero posterioribus Rectoribus, nimirum relictum æs alienum, quod illos diu vexavit, & Collegium per multos annos in angustiis detinuit.

Dispiacque al Principe Ludovill la compra della\_ nuova cafa pel Col. lezio .

Num. 4.
Decreto della Sagra Congregazione
di Propaganta, in
cui fi affignano feudi 15. per fufidio di viatro agli
alunni del Collegio Ibernefe, efic 10. per li Padri di i. Ifidoro.

Decretum Sac. Congregationis de Propaganda Fide habitæ die 8. Maii 1628.

Fuit Congregatio de Propaganda Fide in Palatio Illustrissimi Domini Cardinalis Borgia, cui intersuerunt quatuor tantum Cardinales, videlicet ipsemet Borgia, Bentivolus, Ludovisius, & Cornelius, & Rmii Domini Corsus, & Tornellius & Paere Dominicus.

In ea primo referente Illmo Domino Cardinali Bentivolo convenire, ut alumnis fæcularibus Collegii Hibernorum ab Illustrissimo Domino Cardinali Ludovisio erecti, & Fratribus similiter Hibernis strictioris Observantiæ Collegii s. Isidori urbis aliquod certum Viaticum per Sacram Congregationem decernatur, quo vel in patriam reverti ad laborandum in Vinea Domini, vel ad Missionum loca, ad quæ cum Superiorum approbatione dirigentur, se transferre possint. Ulustrissimi Patres pro singulis Alumnis facularibus prafasi Collegii Hibernorum scutaquindecim , pro Fratribus vero s. Isidori scuta decem decernenda effe censuerunt . In cujus decreti executionem fuerunt affignata fcuta quindecim Terentio Calli Presbytero Hibernensi alumno dicti Collegii Hibernensis, & scuta viginti duobus Frattibus fancti Isidori pro corum viaticis: & pro facultatibus ab his tribus petitis iidem Illustrissimi Patres jusserunt adiri Congregationem sancti Officii.

# URBANUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad futuram rei memoriam .

S Acrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, quam Do-minus Noster Jesus Christus Dei Filius Author pietatis instituit, regimini præsidentes, piis quorumlibet Christifidelium præfertim ad divini cultus augmentum, & animarum salutem, & Catholicæ fidei conservationem, & propagationem tendentibus votis libenter annuimus, & , ut ea quantocius optatos fortiantur effectus, opem, & operam, quantum Nobis ex alto conceditur, efficaces impendimus, prout conspicimus in Domino salubriter expedire. Exhibita fiquidem Nobis nuper pro parte dilecti filii moderni Rectoris Seminarii Nationis Hibernicz de Urbe petitio continebat, quod in dicto Seminario nonnulli adolescentes ex Provincia Hiberniæ oriundi, qui litterarum studiis sedulo operam navant, plerumque ætate provecti reperiuntur, qui, absolutis suis studiis, Presbyteri postmodum effecti ad suum talentum in Vinea Domini expendendum Patriam desolatam repetunt, & Verbi Dei prædicationibus, & aliis spiritualibus exercitiis, quantum possunt, uberes in eadem Vinea fructus producere contendunt : Ac propterea ut nunc , & pro tempore existentes dicti Seminarii Alumni luum pium hujulmodi propolitum quantocitius adimplere valeant, pro parte dichi Rectoris Nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus eis, ut infra, indulgere, ac alias opportune providere de benignitate Apostolica dignare-

Num. 5.
Bolla della 1. m.
di Urbano VIII.,
in cui h concedono
agli Alunni del
Collegio liberness
quegli st. sp. privilegi, che gedono
gli Alunni del
Collegio di Propaganda per le ordinazioni.

mur . Nos igitur, qui ejusdem Fidei Catholicæ confervationem, & propagationem ubique, & præfertim in partibus Hæreticorum dominio fubiectis vigere finceris exoptamus affectibus. dictum Rectorem , dictique Seminarii Alumnos, ac eorum fingulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti , aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris & prenis a jure, vel ab homine quavis occasio. ne, vel caufa latis, si quibus, quomodolibet innodati exiltunt, ad effectum præfentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & abiolutos fore cenfentes hujufmodi fupplicationibus inclinati, ejuldem Seminarii Alumnis nunc, & pro tempore existentibus, ut a dilecto filio nostro, ac pro tempore existentis Romani Pontificis in dicta Urbe, ejusque distri-Au Vicario in Spiritualibus generali etiam pro tempore existente, seu per eum deputato, vel deputando in eadem tamen Urbe existente Antillite etiam absque litteris dimissorialibus suorum propriorum Ordinariorum, sed cum litteris testimonialibus pro tempore existentis dicti Seminarii Rectoris ipforum Alumnorum vitam. mores, & probitatem commendantibus, Clericali charactere infigniri, & deinde unica, feu quatuor feriatis, vel non feriatis ad quatuor minores , necnon postea tribus Dominicis , seu aliis de præcepto Ecclesiæ festivis diebus continuis, vel interpolatis ad facros Subdiaconatus, Diaconatus, & Presbyteratus Ordines, etiam absque titulo aliquo beneficii Ecclesiastici, vel Patrimonii, sed ad titulum Missionis in Hiberniam tantum etiam extra tempora ad ida jure

つく

statuta, & intra annum, annique curriculo non expectato, minusque servatis ad id a Concilio Tridentino delignatis interstitiis, dummodo tamen dicti Alumni pro tempore promovendi adid reperiantur idonei, & donec Regnum Hiberniæ ad gremium ejusdem S. Romanæ Ecclesiæ redierit, tantum, & non alias, promoveri, & promoti in illis etiam in Altaris Ministerio ministrare libere, & licite valeant, Apostolica authoritate tenore præsentium de speciali gratia indulgemus: Nec non Vicario pro tempore existenti, seu per eum deputato vel deputando Antistiti Ordines præsatos, ut præfertur. conferendi, & Alumnis præfatis nunc & pro tempore existentibus illos recipiendi licentiam, & facultatem, auctoritate, & tenore præmissis impartimur . Non obstantibus, quod ipli Alumni antequam de uno ordine ad alium promoveantur, se in alio, vel aliis antea fusceptis Ordinibus minime exercuerint, ac quibulvis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque . Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ Absolutionis, Indulti, & impartitionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præfumplerit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius fe noverit incurfurum . Datum Romæ apud S. Petrum Anno Incarnationis Dominicæ 1631. pridie Idus Aprilis Pontificatus Nostri Anno octavo.

Num. 6.
Particola del Teflamento del Cardinal Lolovico
Ludovifi.

Si tempore mortis mez non erit empta Domus pro Alumnis Collegii Mybernorum, ematur quamprimum; & fi eidem Collegio redditus nondum alfignaffem, lego prazlum meum apud Oppidum Gandulphum, & mille feuta fingulis annis a meo Hærede folvenda: 1n hoc vero fa qua occurrat difficultas, adigatur meus hæres ad alfignandum Bonum immobile, ex quo mille feutorum fructus percipiantur. Committes autem, & trada fidai. & cura Societatis Jefa Inijus Collegii Gubernativuem, ex quo (u fero) prodibunt Alumni, qui Hyberniam meo patrocinio commissan diuturna Hæres liberent. Anno Domini 1829, die 11. Aprilis.

Num. 7.
Depoficione di un
Teftimonio, dalla
quale fi rileva il
defiderio del Card.
Fondatore di acquiftare pel Collegio Ibernefe una
cafa vicina al Con.
vento di S. Ifdoro.

Septimus Testis = Ætatis annorum quadraginta, & ultra inductus, & juratus pro parte dicit Rev Patris Fr. Lucæ Wadinghi, & aliorum Fratrum S. lídori de Urbe, qui primo juxta Interrogatoris Reverendisimi Patris Generalis, & R.R. PP. Assistentium Societaris Jesu, & deinde super Articulis, dixit, & deposuit ut infra yidelicet.

Juxta primum Interrogatorium fuit monitus prout in eo, & recte respondit, & de nomine, cognomine, patre, patria, ætate ut supra, di il mio esercizio è di Capo Mastro Muratore. Omittuntur alia.

Justa decimum fextum Interrogatorium interrogatus refipondit: 10 fono fato prefenceall' ordini dati a bocca dal Signor Card. Ludovisio al detto Signor Luca Antonio, cioè una volta fui prefente mentre detto Signor Cardinale a bocca ordinò al detto Signor Luca Antonio.

tonio, ed a me Testimonio, che facesse abbasfare come sta al presente la Chiesa di S. Eufemia . . . . Ed anco detto Signor Cardinale dette ordine a me a bocca , che io andaffi a vedere una Casaccia, che stava sopra S. Isidoro nel luogo che hanno pigliato li Cappuccini, che aveva pensiero di aggiustare il Collegio, e levarfi la pigione di quella Casa dove stavano li Scolari, e ci venne con me il detto Signor D. Luca , ed il P. Fr. Martino, ed anche credo il P. Fr Luca, e ne feci pianta di detta Cafaccia per vedere come si poteva accomodare, ene diedi conto al Signor Cardinale, con la pianta fatta in mano sua , che passegiava , e questo fu avanti che andasse la prima volta a Bologna, ed avanti che li Cappuccini pigliassero il detto luogo.

Juxta decimum septimum Interrogatorium interrogatus respondit : lo so che detto Signor Cardinale era solito dare ordini a bocca al detto Signor D. Luca Antonio nelli negozi che io ho detto di fopra.

Seauitur aliud Interrogatorium .

Die septima Septembris 1634 continuatum fuit examen supradicti Domini Testis, oui dixit, & deposuit prout infra videlicet.

Juxta decimum nonum Interrogatorium interrogatus respondit. lo non so altro, se noncome ho detto di sopra, che il Signor Cardinale ordinò presente D Luca ch' io dovessi vedere una casaccia vecchia che era vicino alla. Chiesa di S. Isidoro per farne la pianta , siccome io feci , che voleva servirsene per fare il Collegio per gl' lberness, e D. Luca venne con me d'ordine del suddetto Signor Cardinale, siccome di sopra si è detto, & propterea non fuit amplius interrogatus super hoc interrogatorium.

Num. 8. Particola estratta dalla Vita del P. Wadingo premeffa a' fuoi Annali .

. . . Propter quod opus magnæ mult orum congratulationes, & applausus facti sunt Lucæ præfertim per Prælatos Hiberniæ, ex quibus Thomas Valefius Archiepiscopus Cassel ienfis inter alia scribit hæc verba: Audire ex Ve-Stra Paternitate meliora nova non poteram quam de fundatione Seminarii , & ejus dispositione in. Collegio S. Isidori . Spero fore sanctam amulationem inter ipsum . & alia nostrorum Seminaria , que cure Societatis incumbunt . Per vulnera Dei curet V. P., ut crescat, & stabiliatur Opus, & prosperum successium nobis promittit quod fit tiliatio S. Isidori .

#### BEATISSIMO PADRE.

Supplica de PP. di 1. Ifidoro a Urbano VIII. , acciocche fi degni di perfittere nellarifoluzione di far giudicare la Caufa tracffi PP. , e i Gefuiti dalla deputata Congregazione particolare.

Vendo V. S. deputati quattro Cardinali A della Congregazione Propaganda Fidei, cioè Bentivoglio, Spada, Gaetano, e Ginetti, e tre Prelati, Monfignor Maraldo, Paolucci, e Datario , tutti omni exceptione majores . per vedere la controversia del Seminario Ibernese fra li Padri Gesuiti, e li Religiosi di s. Isidoro, non vogliono detti PP. Gesuiti informare, e procurano di perfuadere a V.S, e ad altri, che li Signori Cardinali non vogliono accettar detta Deputazione, essendo ciò onninamente contrario; poiche tutti s'esibiscono attualmente di fare la Congregazione ad ogni tempo ed ora, che li detti PP. vorranno. Ma vorriano così sfuggir l'integrità di tali, e tanti Cardinali, e Prelati, trattando di metter la

Causa in Rota, dove avranno loro vantaggi notabili, nè si potrà combattere con armi uguali di spese, di Avvocati, e Procuratori, che hanno dentro, e fuori di casa in abbondanza. Non avendo all' incontro i Frati di S. Isidoro a chi ricorrere per le spese, nè altra persona, che possa difendere, e mantenere la loro Causa, e giustizia, eccetto il P. Fr. Luca, il quale si trova tanto occupato con l'officio, che attualmente esercita in questa Curia, e vari negozi della Religione, che difficilmente potrebbe attendere a tante fatiche, e continue Informazioni, che si richiedono in somiglianti Cause Rotali. Oltrechè con ogni riverenza si mette in confiderazione a Vostra Santita' di quanto pregiudizio sarebbe per il povero Seminario quella lite: posciachè certa cosa saria, che venendo il Seminario in mano dei PP. Gefuiti , vorranno rinfrancarfi delle spese satte con quella piccola entrata, che tiene il Collegio. Pertanto si supplica umilmente Vostra SANTITA', che voglia rellar servita di persistere nella prima Deputazione dei Signori Cardinali, e Prelati, acciò uno intuitu, e con foddisfazione dell' una, e l'altra parte veggano questa causa, e senza spesa, o strepito si possa tandem aliquando terminare. Che il tutto si riceverà à favore, e grazia fingolare da V.S., Quam Deus &c.

## BEATISSIME PATER.

P OST beatorum pedum ofcula · Quandoquidem Collegium Hibernorum in Urbe cura & folertia PP. Franciscanorum strictioris Observation of Control o

Num. 10. Suplica degli Aluuni Ibern-fi a. Urbano VIII., acmetta . che il coverno del Collegio

circebe non per- fervantiæ apud Sanctum Isidorum inceperit creverit, & adoleverit, & iidem Patres nos fia tolto a' PP, di magno nostro bono huc usque in litteris , & S. Ifdoro, e dato pietate laudabiliter educaverint : cumque minori fumptu ex multiplici fublidio vicini Cœnobii S. Isidori plures sustentari possint Alumni, neque tempus terere oporteat accedendo ad scholas longinquas, Nos infrascripti prædicti Collegii Alumni ad Vastra Sanctitatis pedes pervoluti humiliter supplicamus, ut Vestra BEATITUDO non permittat regimen prædicti Collegii ad alios transferri . Plures aliæ suppetunt rationes, quas ne VESTRE SANCTITATI pariamus tædium, reticemus. D. O. M. Vr-STRAM SANCTITATEM diù fervet incolumem . Sequentur nomina 7. Alumnorum, que omit-

tuntur.

Num. It. Sentenza Rotale a favore de PP. Geluiti contro il Principe Ludovifi, o i PP. di S. Ifidero .

Sententia lata 19. Januarii 1635. in Causa Romana Collegii . Christi Nomine Invocato pro Tribunali sedentes, & folum Deum præ oculis habentes. Per hanc nostram definitivam Sententiam , quam de Coauditorum nostrorum consilio, & assenfu ferimus in his scriptis in Causa, sive Causis coram Nobis in prima, seu alia veriori instantia verten. inter Ven. Patres Præpositum Generalem. Affistentes Societatis Jesu, eandemque Societatem Actores ex una , & Excellentissimum Dominum Nicolaum Ludovisium Principem Venusiæ germanum fratrem, & hæredem qu. bot me: Eminentissimi Domini Cardinalis Ludovisii, nec non Priorem, seu Guardianum, Fratres, & Conventum Sancti Isidori de Urbe Religionis S. Fran-

S.Francisci de Observantia, & R.P.Fratrem Lucam Wadingum ejusdem Religionis Reos Conventos partibus ex altera, de & super executione piz voluntatis, ac Testamentariz dispositionis ejusdem Domini Cardinalis Ludovisii circa Collegium Alumnorum Hyberniæ, illiusque curam, & gubernium, rebusque aliis in actis causæ, & causarum hujusmodi latius deductis; Dicimus, pronunciamus, & declara. mus, sententiamus, ac decernimus, volunta. tem, ac testamentariam dispositionem eiusdem Domini Cardinalis Ludovisii circa dictum Collegium Hyberniæ fuisse, & esse observandam, & exequendam, curamque, gubernium, & administrationem præsati Collegii, illiusque bonorum omnium eidem Collegio quomodolibet affignatorum spectasse, & spectare ad Ven-Societatem Jesu, cuius fidei, & cura per ipfum Dominum Cardinalem in dicto eius Testamento commissa, & tradita fuit, ipsamque Societatem, ac illius Reverendissimum Patrem Præpolitum Generalem, & illius Procuratorem Generalem pro dicta Societate immittendum. ac imponent fore, & esse in realem, & actua. lem possessionem administrationis, cura, & gubernii dicti Collegii, ac ipsius bonorum omnium ubilibet existentium una cum juribus, & pertinentiis quibuscumque, & sic immissum manutenen., & alias quomodolibet necessarium, & opportunum mandatum decernendum, & relaxandum fore, & esse, prout decernimus & relaxamus, molestationes, vexationes, & impedimenta quæcumque illatas, & illata fuisse injustas, & injusta, ac de tacto factas, & facta &c. super quibus perpetuum filentium imponendum fore, & esse prout imponimus, expenías in causa factas ex causis animum nostrum moventibus remittendo, & ita dicimus &c. non folum prædicto fed omni alio meliori modo &c.

#### ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

Ricorlo deeli Alunni Ibernefi al Principe Ludevessi acciocche ponya rimedio a' difordini del Collegio, e a' cattivi trattamen ti , cb' effiricevo no dal Rettore .

LI Alunni del Collegio Ludovisiano rap-G presentano a V. Eccellenza lo stato compasfionevole in cui si trovano a motivo del governo del presente P. Rettore Giambattista Rossi, il quale è tale, che direttamente è opposto al fine della fondazione di detto Collegio, e buone intenzioni di Vostra Eccellenza, imperciocche l'inquietudine di animo dei giovani cagionata dalla di lui indiscrezione non li permette applicarsi alla virtà, e allo studio, come da molte cose particolari, quali siamo pronti mostrare, possiam provare. Uno dei Giovani più modesti del Collegio ( come tutti gli alunni possono attestare ) dalle sue tiranniche penitenze, e minaccie, diventò pazzo. In generale afferiamo a Vostra Eccellenza, che la massima parte delle nostre confessioni è concernente le azioni di quest' uomo, le quali sono tali, che temiamo, che ci obbligheranno a fare ciò che non abbiamo mai avuto intenzione di fare contro persone Religiose . Per evitare tali inconvenienti ricorriamo all' Eccellenza Vostra, come Padrone del Collegio, e perchè non fiamo uditi da Superiori della Compagnia, i quali ora vogliono spalleggiare questo P. Rettore appunto perchè si sono messi nell' impegno, e ciò a gran nostro

danno . Se Vostra Eccellenza dubita di quel che le presentiamo, costantemente imploriamo che si degni nominare qualche persona imparziale. che non abbia dipendenza dai Padri della Compagnia, per essere informata della nostra caula, ed esaminarla, o almeno la supplichiamo ad ottenere un Visitatore Apostolico, al quale con confidenza, e fenza timore possiamo esporre le nostre doglianze. A chiunque di questi manifesteremo più cose particolari, di quel che V. E. ha tempo di udirne, e tali che moveranno qualunque cuore cristiano a pietà del nostro stato. Vedendo adunque Vostra Eccellenza sì inclinata a favorire la nostra nazione, e la mutazione di quest' uomo sì necessaria per il fine del Collegio, umilmente desideriamo, che vi si metta in luogo suo un Rettore dotato di prudenza, e carità, il che si può fare senza detrimento della sua fama, e perchè le sue azioni, e maniera di procedere è pubblica, come anche perchè questa mutazione è necessaria ( come attestano i Medici ) per ricuperare la sua salute ridotta a pessimo stato dal suo collerico cattivo naturale, argomento evidente d'un uomo insopportabile, che non può aver pace nè meno con le stesso.

### BEATISSIMO PADRE.

I L Principe Ludovisio espone umilmente alla Num. 13.
SANTITA' VOSTRA, che gli è stato rimesso da Supplica del Pris. VOSTRA BEATITUDINE un Memoriale, nel quale sipe Ludovifi a Inli poveri d' Hibernia supplicano, che si dichia. nocenzo X. per far ri, che il Collegio di quella nazione fondato, ve del Juspatroe dotato dalla bo: me: del Signor Cardinal Lu- nato del Collegio

Ibernefe gli atti . che dovranno com. petere al Padrone. e gli obblighi de. zli Alunni .

dovisi, sia Patronato di esso Oratore, a fine che il detto Collegio venga meglio governato con speranza, che vi si possa alimentare maggior numero di Alunni di quello, cheal presente vi si alimenta, e come al principio si è introdotto, e la Santita' Vostra con la sua pietà, e buona giustizia ha condifceso alle istanze stategli fatte, e ordinato a Monsignor Maraldo, che ne spedisca il Breve. E perchè, Bra-TISSIMO PADRE, ello Oratore per confeguire detto fine del buon governo del Collegio, crede che gioverebbe aifai esprimere in detto Breve gli atti, che gli competono, così come a Padrone circa la nominazione de' foggetti, Rettore, ed altri, come circa gli obblighi degli alunni , conforme all' uso degli altri Collegi d'oltramontani, e d'oltramarini, ardifce di supplicare la Santita' Vostra a degnarsi d'ordinare a chi parerà a Vostra Beatitudine, chefi confiderino tutte le cose convenienti a detto fine per inserirle in d.º Breve, se saranno dalla San-TITA' Vostra approvate &c. quam Deus &c.

# INNOCENTIUS PAPA X.

Ad perpetuam rei memoriam .

Num. 14. Breve d' Innocen-20 X. in cut il Collegio Ibernefe fi dichiara effere di Padronato del Principe Ludovifi . e de fuoi difcendenti . ed Eredi .

Nicrutabilis Divina Providentia Altitudo, a qua bona opera cuncta procedunt, ea Fidelium fuorum animis quandoque fuggerit . que ad Collegiorum institutionem ac pauperum studiis litterarum incumbere volentium manutentionem noscuntur pertinere . Unde nos, quibus ab eadem Providentia militantis Ecclefix regimen est commission, ipsorum fidelium, præsertim S. R. E. Cardinalium, pias

voluntates ad id tendentes, ut votivos fortiantur effectus, Apostolici favoris suffragio libenter profequimur, ac desuper officii nostri partes interponimus, prout conspicimus in Domino falubriter expedire . Cum itaque ficut accepimus bon. mem Ludovicus S. R. E. Cardinalis Ludovisius nuncupatus pro egregia sua in Deum pietate, & in proximorum charitate, ut Iuvenes Catholico ex Regno Hiberniæ inter cæteras Orbis Provincias olim Orthodoxæ Religionis cultu, finceraque erga Romanos Pontifices, & hanc Sanctam Sedem obedientia in primis conspicuo, nunc autem (proh dolor!) ĥæretica labe partim infecto, Romam tanquam ad communem Christianorum matrem, Patria, parentibus, bonisque relictis, auxilii & instructionis causa confugientes, honeste recipi & fustentari , ac humanis , divinisque litteris probe instrui possent, ut pietate, doctrina, moribulque Catholicis imbuti in patriam adconterrancos suos in viam salutis, a qua Diaboli seductione misere aberrant, verbo, & exemplo reducendos, revertantur; Unum collegium pro alendis Iuvenibus Hibernis hujufmodi in Urbe prædicta ex propriis fuis bonis. & facultatibus fundaverit. & abunde dotaverit . Nos felici ejusdem Collegii statui , illiusque Alumnorum gubernio, & directioni, quantum cum Domino possumus consulere, ac dilectum filium nobilem Virum Nicolaum Ludovisium Principem Plumbini, & Venusia, dilectæ in Christo filiæ nobilis Mulieris Constantiæ Pamphiliæ noftræ fecundum carnem ex fratre germano Neptis conjugem, prædicti Ludovici

vici Cardinalis fratrem germanum, & hæredem universalem eximiorum ejus in Nos, & Sedem prædictam meritorum intuitu, specialibus favoribus, & gratiis profequi volentes, & a quibulvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliifque ecclefiafticis fententiis, censuris, & pænis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium dumtaxat consequen. harum ferie absolventes, & absolutum fore censentes, motu proprio, ac ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, idem Collegium a dicto Ludovico Cardinale fundatum, & dotatum, ut præmittitur, esse, & perpetuo fore de Jurepatronatus prædicti Nicolai Principis, ejusque Descendentium per lineam masculinam, de primogenito in primogenitum, seu illum qui in jura primogenitura hujufmodi fuccesserit, & in defectu linea masculina descendentium eiusdem Nicolai Principis, per lineam fæmininam, eaque etiam deficiente , suorum hæredum , & fuccessorum quorumcumque, ac Juspatronatus hujulmodi illis ex primæva, integra & omnimoda fundatione, & dotatione de bonis hæreditariis dicti Ludovici Cardinalis mere patrimonialibus facta competere, itaut ad ipsum Nicolaum Principem, & alios prædictos fervato ordine supra expresso tanquam veros, & indubitatos Patronos ejusdem Collegii jus nominandi omnes & fingulos alumnos, qualitatibus infrascriptis præditos, qui à pro tempore existente Rectore dicti Collegii fine ulla tergi-

Diritti , che competono al Padrone.

versatione admitti, & recipi omnino debeant privative quoad quofvis alios, quocumque jure fuffultos (pectet, & pertineat, tenore præfentium decernimus, & declaramus, & quatenus opus foret, eidem Nicolao Principi, & aliis prædictis Juspatronatus, & nominandi alumnos hujulmodi refervamus; hortamurque in Domino ipsum Nicolaum Principem, & ejus Descendentes & successores prædictos, quatenus in eam curam fedulo incumbant, ut voluntas dicti Ludovici Cardinalis hac in re quam exactiffime fervetur, ipfique in eventum gravis scandali possint, e dicto Collegio dimittere, & amovere illos alumnos, qui scandalo hujulmodi caulam præbuerint : curent insuper ut in eodem Collegio tot alumni manuteneantur, quot ex dote per dictum Ludovicum assignata honeste educari poterunt . Porro omnes . & fingulos alumnos in dictum Collegium pro tempore recipiendos sequentibus qualitatibus præditos esse, & infrascripta requisita omnino habere volumus, videlicet ut ex dicto Regno Hyberniæ a parentibus Catholicis, & ex legitimo matrimonio nati, bonaque conditionis, & famæ fint, fidem authenticam Baptismi ab eis suscepti deserant, Catholicæque sidei, in qua nati funt, cultores semper extiterint; curam animarum non habeant, mente & corpore fani, lingua expediti, facie decori, & ingenio ad Philosophia, & Theologia studia apto existant, neque Monachi, neque Religiosi, minusque Apostatæ fuerint, ætatem sexdecim annorum excedant , humaniorum litterarum , & grammaticæ studiis incubuerint; Præterea

B Qualità, che debbono avere i giovani da ammetter fi nel Collegio. Obblight degli

ut in dicto Collegio Theologia, & Philosophia, ac Græcis, Hæbraicisque litteris pro uniuscujusque captu dent operam, nec non in devotione, & pietate, cantibusque, & ceremoniis Ecclesiasticis, prout melius ipsi Rectori vifum fuerit, se exerceant : Teneantur quoque præstare singuli in eorum in Collegium prædictum admissione, Juramentum de perseverando in vita Ecclesiastica, seque finitis studiis, ac etiam ante illorum finem, fi ita fuis superioribus videbitur, in patriam prompto alacrique animo redituros, ut inibi procurandæ animarum faluti sedulo vacent, quodque Sacros, etiam Presbyteratus, Ordines fuscipiant quandocumque a luis superioribus justi fuerint; victu item communi fibi a dicto collegio subministrando, nec non forma, & qualitate vestium sibi præscribenda alumni prædicti contenti esse debeant, regulasque, seu constitutiones, & ordines ejuldem collegii adamullim observent, seque illarum interpretationi a superioribus saciendæ fubmittant, & conforment; omnem vero pecuniam quam fecum in fua ad Collegium hujulmodi receptione afferent deponere pænes Æconomum dicti Collegii, ut cum eos in Patriam reverti contigerit, ipsis pro Viatico, ac vestibus inferviant, nec in alios usus illam convertere possint. Insuper ipsum Collegium, ac illius pro tempore existentes Alumnos, Æconomos, Officiales, & Ministros, ac personas, eorum res & bona mobilia & immobilia præfentia, & futura cujuscumque quantitatis, qualitatis, generis, & speciei existentia ab omni & quacumque nunc & pro tempore existen-

Escuzione del Collegio, e delle sue pertinenze da quatunque giuristizione, e sua immediata soggezione al Romano Ponfice.

tinn

tium dicta Urbis Gubernatoris, Senatoris, Conservatorum, Resormatoris, Rectoris Universitatis studii generalis ejusdem Urbis, Ordinariorum locorum, ac nostri & Romani Pontificis pro tempore existentis in eadem Urbe. & illius districtu Vicarii in spiritualibus generalis, nec non Caufarum Curiz Camerz Apostolicæ generalis Auditoris, & quorumcumque nostrorum, & Sedis Apostolicæ Legatorum, ac Vicelegatorum, nec non quarumcumque aliarum personarum ubilibet constitutarum, quavis authoritate & potestate, ac dignitate, tam Ecclesiastica, quam mundana, etiam Cardina. latus fungen. & Tribunalium quorumlibet Visitatione, Correctione, Jurisdictione, dominio, superioritate, & potestate perpetuo eximimus, & liberamus, ac fub noftra & pro tempore existentis Romani Pontificis protectione suscipimus . Præterea omnibus & singulis Alumnis pro tempore existentibus Collegii hujulmodi ut etiam ablque Litteris Dimissorialibus suorum Ordinariorum, sed cum solis Rectoris ejusdem Collegii Testimonialibus litteris de eorum vita, moribus, & idoneitate, etiam absque titulo Beneficii Ecclesiastici , vel Patrimonii a quocumque quem maluerint Catholico Antistite gratiam, & Communionem Sedis Apostolicæ habente in sua Diæcesi residente, vel in aliena de Dizcesani loci licentia Pontificalia exercente, Clericali Charactere inligniri, ac ad quatuor minores etiam unico feltivo, vel feriato, nec non ad facros Subdiaconatus, Diaconatus, & Presbyteratus Ordines tribus Dominicis, seu aliis festivis continuis.

Privilegi degli

nuis, vel interpolatis diebus etiam extra tempora ad id a juie statuta, ac non servatis interstitiis a Sacro Concilio Tridentino designatis, annique curriculo non expectato, etiamfi antequam de uno ad alterum Ordinem promoveantur in primo quoque suscepto ordine se non exercuerint, dummodo fint ætatis legitimæ, nullumque aliud eis canonicum obitet impedimentum, fervatifque alias fervandis; promoveri . & promoti in susceptis sic per eos ordinibus hujulmodi in Altaris Ministerio miniltrare libere, & licité possint, & valeant. Demum eisdem Alumnis vere pænitentibus, & confessis, ac Sacra Communione refectis, in die eorum ingressus in prædictum Collegium, nec non in Articulo mortis constitutis, si pariter vere prenitentes, & confessi, ac sacra Communione resecti, vel saltem contriti nomen Iclu ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, plenariam omnium peccatorum fuorum indulgentiam, ac remissionem misericorditer in Domino concedimus; utque in Paschate prævia Sacramentali Confessione Sanctiffimum Eucharistiæ Sacramentum in Cappella dicti Collegii fumendo, præcepto Ecclesiæ satisfaciant indulgemus. Decernentes prædictas Litteras &c.

Sequentur consueta clausula derogatoria, qua mittuntur.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Pilcatoris die 22. Maij 1647. Pontificatus nostri Anno III.

M. Antonius Maraldus.

01

Admodum R.P. Vincentius Carafa Præpofitus Generalis Societatis Jesu, cum ad ejus aures pervenisset emanatum fuisse a S. D. N. Innocentio X. Breve quoddam sub Annulo Piscatoris ad favorem Illustrissimi, & Excellentissimi Domini Nicolai Ludovisi Principis Venufix &c. In quo Collegium Hibernense alias fundatum ab Eminentissimo , ac Reverendissimo Domino Ludovico Ludovisi S. R. E. Cardinali . ac Societatis Jesu Cura, & fidei commissum, ut constat ex ejus Testamento sub quo decessit, declaratur esse, & perpetuo fore de Jure Patronatus præfati Excellentissimi Principis, ejusque descendentium per lineam masculinam de primogenito in primogenitum, seu illorum, qui in Jura dicte primogeniture successerint , &c ex defectu lineæ masculinæ descendentium eiusdem Excellentissimi Principis per lineam fæmininam, eaque etiam deficiente, fuorum hæredum, & successorum quorumcumque, ac dictum Juspatronatus illis ex primava, integra, & omnimoda fundatione, ac dotatione de Bonis hæreditariis dicti Excellentissimi Domini Cardinalis mere patrimonialibus facta, competere, itaut ad prædictum Excellentissimum Principem, & allos nominatos, fervato ordine ut supra expresso, tamquam veros & indubitatos Patronos dicti Collegii Jus nominandi omnes, & fingulos Alumnos privative quoad quolvis alios spectet, & pertineat. Cumque hæc omnia emanata fuerint, ipso penitus inaudito, nec vocato, seu alio de Societate : Volens quantum in se est indemnitati ejusdem Societatis providere; Sed cum hoc tempore tale M 2

Num. 15.
Protesta del P.
Vincenzo Carassa
Generale della.
Compagnia de Ge.
su contro il suddetto Breve d' Innocenzo X.

SOMMARIO

negotium ad Summum Pontificem, vel ad Judicum Tribunalia deducere pro bono Societatis non expediat. Hinc est quod dictus P. Præpolitus Generalis coram infrascriptis Testibus. ac me Notario pro tuitione cujuscumque Juris Societatis, quod in dicto Collegio habet virtute præfati Testamenti, ad infrascriptam Protestationem devenit , videlicet. Ego Vincentius Carafa Præpositus Generalis Societatis Jesu, cum ad me præcipue spectet bona, jura, actiones, & res quascumque ad prædictam Societatem pertinen. defendere, tueri, & confervare ; cumque ex fupradicta concessione , & Brevi expedito ad favorem dicti Excellentisfimi Principis, Societas magnum patiatur damnum, ac jus, quod in dicto Collegio habet, magnopere lædatur, ita ut nunc satisfaciendo conscientiæ meæ tenear coram Sanctissimo Domino Nostro Papa Innocentio, vel alio competente Judice proponere jura, ac rationes dicta Societatis; sed quia certe scio ex hac Iurium propositione nihil me profecturum bono, & dicta Societatis indemnitati : Idcirco ne per laplum cujulcumque temporis dicta Jura coram quocumque Judice competente producenda perdantur, & ne pars exadverio ex meo filentio vigore dicti Brevis aliquod Jus, quod ante dictum Breve non habebat, acquireret, ad hanc protestationem devenio, facio, atque affero, mihi non convenire pro nunc deducere coram Sanctiffimo Domino Nostro Innocentio Decimo, vel alio competente Judice, Jura Societatis, quia in primis debeo petere Oris Aperitionem a Sanctiflimo, a quo Breve fuit

emanatum, & postea agere contra Excellentissimum Principem Ludovisium conjugem Excellentissimæ Dominæ Constantiæ Pamphiliæ Nepotem Sanctissimi Domini Nostri, ex quibus juste timeo, quod rationes, & jura Societatis si proponerentur fortasse non considerarentur sicut considerari deberent. Unde cum ex ju-Ra causa sim impeditus, & contra impeditum nulla tempora currant ; ideo per hanc meam protestationem prædictæ Societati sua jura . & rationes refervo deducenda fuo loco & tempose coram suo Judice competente; Et hæc omnia non folum facio ut expressa sunt, sed omni alio meliori modo, & forma &c. Quam protestationem coram infrascriptis Testibus, & me Notario factam, & auditam in scriptis sub meo rogitu redegi de ordine dicti Adm. R. P. Præpositi Generalis cum facultate conficiendi, ac extrahendi unum vel plura Instrumenta quando opus fuerit.

Adum Rome in Vinea nuncupat Machai fia penes Muros Civitatis ad Portam Piam Domus Probationis Societatis Jefu s. Andreæ in Monte Quirinali die as, Septembris 1649. Pontificatus Sanctiffini Domini Noftri Domini Insocentii X. anno quarto currente, przelentibus ibidem Admodum R.R. P.P. Thoma Reina Affi-Rente pro Italia. Florentio Moturonaus Affi-flente pro Germania , Petro de Mendoza Affi-flente pro Hifpania. Nunnio de Acunha Affi-flente pro Lutiania , & Ludovico Bompianio Secretario Religionis Societatis Jefu Teftibus rogatis &c.

Vincentius Carafa affirmo ut supra &c.

ego

Ego Pyrrus Gherardus Procurator Generalis Societatis Jesu, ac Notarius creatus ab Adm. R. P. Nostro Vincentio Carafa Præposito Generali dictæ Societatis . ut constat ex litteris patentibus . de his omnibus rogatus fui. Ideo in fide me subscripsi, quamvis aliis præoccupatus negotiis aliena manu scribere feci, & fignum mei Notariatus appofui &cc.

ths.

= Foris = Protestatio P. Vincentii Carasa contra Breve Innocentii X. factum in favorem Principis Ludovisii pro eligendis Alumnis .

In Nomine Domini Amen .

Fidem facio per præsentes ego Causarum Curiæ Cameræ Apostolicæ Notarius publicus infrascriptus, qualiter sub infrascripta die præfens copia protestationis exemplata & extracta fuit ex suo originali existen. in archivio secreto Ven. Societatis Jesu in Domo prosessa de Urbe ejusdem Societatis, ex loculo signato littera L. C. 6. extracta a R. P. Gabriele Comolli Secretario dictæ Societatis. & per eumdem mihi Notario ad hunc effectum exhibito, eique exhibenti postea restituto, cum quo originali, prout ab eo patet, facta per me &c. fideli & diligenti auscultatione & collatione de verbo ad verbum in omnibus, & per omnia concordare inveni (salva semper &c.). In quorum fidem hoc præsens transumptationis documentum secirequifitus &c. Roma: hac die 22. Junii 1771. Ira

SOMMARIO Ita est Valentinus Pulcius Caus. Cur. Cam. Apost.

Notarius -

Loco & Signi.

## ROMANA COLLEGII

Beatissime Pater . T Xponunt humiliter S. V. moderni Præpolirus, & Procurator Generalis societatis fesu devoti ejusdem S. V. Oratores: Quod etiamfi die 19. Januarii 1634. feu alio veriori tempore inter tunc existentem Præpositum Generalem , Assistentes Alessandro VII. eiusdem Societatis Jesu, eandemque Societatem actores ex una, & Nicolaum Ludovisium Prin- v: 4 Innocenzo X. cipem Venusiæ germanum fratrem, & hæredem bon memor. Cardinalis Ludovissi , nec non Guardianum, Fratres, & Conventum Sancti Hidori de Urbe Ordinis Sancti Francisci. & quondam Fratrem Lucam Wadinghum ejufdem Ordinis reos conventos partibus ex altera, de & super executione piæ voluntatis, ac testamentariæ dispositionis dicti Cardinalis circa Collegium Alumnorum Hyberniæ, illiusque curam, & gubernium, rebusque aliis in actis cause, & causarum hujusmodi latius deductis emanaverit Rotalis Sententia, qua dictum, pronunciatum, sententiatum, decretum, & declaratum fuit, voluntatem & testamentariam dispositionem eiusiem Cardinalis circa dictum Collegium fuisse & esse observandam, & exequendam, curamque, gubernium, & administrationem prædicti Collegii, illiusque bonorum omnium eidem Collegio quomodolibet assignatorum spectasse, & spectare ad dictam Socie-

Nam. 16. Supplica del P. Generale , e del Procurator gene .. vale della Compapuis di Gesti al Sommo Pontefice per l' Apericione Oris contro il Bre-

tatem, cuius fidei, & curæ per ipfum Cardinalem in ejus Testamento commissa, & tradita fuit, ipsamque Societatem, ac illius Præpositum Generalem, & illius Procuratorem Generalem, pro dicta Societate immittendum, & imponendum fore & esse in realem, & actualem possessionem administrationis, cura, & gubernii dicti Collegii, ac ipsius bonorum omnium ubilibet existentium una cum juribus, & pertinentiis quibuscumque, & sic immissum manutenendum, mandatumque de immittendo, & manutenendo, ac alias quomodolibet necessarium, & opportunum decernendum, & relaxandum fore & esse, molestationesque, vexationes, & impedimenta quæcumque illatas, & illata fuisse injustas & injusta, ac de facto factas, & facta; nec non super illis perpetuum filentium imponendum fore & effe prout impofitum fuit, ut latius in dicta fententia continetur, ad quam &c. Nihilominus de anno 1647. feu etiam alio veriori tempore fel. rec. Innocentius Papa Decimus Prædecessor S. V. ad favorem dicti Principis Nicolai suorumque hæredum, & fuccefforum quorumcumque concessit præinfertum Breve motu proprio cum mari magno claufularum, indultorum, & decretorum extravagantium, exorbitantium, & infolitorum, nulla tamen facta mentione litis, minufque Sententiæ supradictæ, & rei judicatæ ex ea resultan.; Ideo Oratores prædicti supplicant S. V., quatenus prævia oris aperitione, & reductione dicti Brevis ad viam, seu terminos juris, dignetur causam, & causas declarationis nullitatis dicti Brevis, & defectus intentionis

ejusdem Innocentii Prædecessoris, ac quam &c quas ipfi Oratores super præmissis contra prædictum Nicolaum Principem, omnesque alios fua interesse putantes, habent & movent, habereque, & movere volunt, & intendunt cum omnibus fuis inciden. dependen., emergen., annexis, & connexis, totoque negotio principali alicui ex dictæ Rotæ Auditoribus appellatione, restitutione, & recursu remotis audien. & deciden, committere . & mandare . cum facultate citandi dictum Nicolaum Principem, omnesque alios etiam per edictum publicum, constito de non tuto accessu, eisque, & quibus opus fuerit inhibendi sub sententiis, censuris & pænis etiam pecuniariis, contradictores in illas incidisse servata forma Concilii Tridentini, declaran, gravan, & regravan., nec non eosdem Oratores in primis & ante omnia manutenen., ac attentata, & innovata quæcumque prout juris fuerit revocan.; Cæteraque in præmissis necessaria, & opportuna facien., exercen., & exequen.non obstantibus præmissis, ac clausulis, decretis, & indultis dicti Brevis, nec non Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque, quorum tenores, & statum pro plene, & sufficienter &c.

Eminentissime, & Reverendissime Domine.

A Lumai Collegii Ludovistani Hybernorum
de Urbe ad pedes Vestros prostrati humiliter ostendunt, quod Illustrissimus Dominus
de Vico frequenter petit Summarium undepossit formare suum
N que-

Num, 17.
Alemoriale degli Alumi Ibernefi al Card. Imperia il con le ragioni, che provano, quanto danno fa fosse al Collegio la ven-

dita della vigna di Caftel Gandolfo. querimonias. Verum cum confideraverit quod juris fimus imperiti, litibus non affueti, imo ingenio tenues & parvuli, vix posset desiderare a nobis causa in forma juris digestas, aut tatim convincant. Vulnera nostra (& quæ non nostra tantum, sed etaim nationis) nude & aperte ostendimus; medicinam imploramus ex summa vestra clementia erogastam. Vos constituti Judices Sanctissimus Dominus Noster, & nos speramus non tantum Judices. sed & fimus Advocatos in persons vestris reperite; præsertim in procurando restitutionem amissorum Collegii bonorum, in quantum judicita permitit.

Verum reponit Illustrissimus Dominus de Vico illa bona esse bene vendita, præsertimvineam, utpote que tunc inculta & eremus erat. Quod nos, uti fæculares possunt, non potuissemus ei curam adhibere. Quod iusto pretio vendita &c. In his, Eminentissime, audimus, non vocem Jacob, fed & vocem, & manus Efau : nam hæc ab Illustrissi no Domino de Vico non excogitata, sed ab aliis suggesta, præsertim a certa quadam persona nimis in hac materia nobis nota, quæ fæpe ad nos ipíos hos habuit sermones: & quæ indigne fe Advocatum præbet pro PP. IJ. quafi impares ipfi effent ad fe defendendos : aut quod carerent fatis artis. & industriæ ad prosternen. dos inermes, inopes, & imbecilles, uti nos fumus. Sed videbit dignus ille Advocatus quas gratias inde metet, præsertim ab Episcopis Hyberniæ, qui brevi certiores facti erunt de his nostris rebus .

Quod

Quod ad venditionem vineæ speckat; qua umbra veritatis possitur P. J. dicere vineam sumbra veritatis possitur p. J. dicere vineam sumbra principis; & eximii Cardinalis divitiis afflenetis; finulatus servorum potentis, sitam in pradivite terra; generosum vinoum præbentem, jacere incultam & desertam? est en credibile quod aliquis prudens; & samentis vineam inteus incultam, & desertam? est mentis vineam inteus incultam, & desertam? est foris vallo aut muro tanti laboris & impensa circumdaret? Vineam, jaquam, in tam ameno loco sitam, in loco rutticationis ispitus Summi Pontificis; & etiam Cardinalis, qui ad um sinem domum bit erexit, qua non potuti multo minus valere, quam pretium datum pro domo, vinea, & comibus?

Infuper parva, quam possidemus, vinca cum ejus domo, que tuno, uti nunc, non fatis culta, & quæ sexties ad minus minor est 
perio quam bis mille scutti; bene ergo sequitur quod prior valebat ad minus duodecim 
mille scuta. Illam vincam & domum legavit 
nobis moriens Fundator præter statutum centum annuum, unde Collegio impense else non 
poruit, quippe quæ pro omni casu sibi suffi-

ciebat ad solvendas suas impensas.

Gratis dicitur quod nos Alumni non potuiffemus de ca curam habere. Si enim hace ratio valeret, cur præfens noftra vinea non venditur? Cur vineæ Anglorum, & Scotorrum, ex quibus annue multum lucratur, non venduntur? hi enim per se de his curam non habent. Ad quid domi frattem laicum habemus? nonne potoit aliquoties vineam N 2 invifere? Certe Sanctifilmus Dominus Noster de venditione illius vinez admonitus, il-lam tam party inon fecit, ac facit Advocatus P. Redoris: sed dixit, verum esse, quod PP. JJ-aliquantulum perfecerum vineam illam, on diris tamen impensis, nec diseredidit, imo Sanctitas Sua sponte affirmavit, melius esse cum Scotis, & Anglis quam nobiscum.

Dicunt præterea PP. II. idcirco vineam illam venditam esse, ut debito Collegii satisfiat . Sed quærimus, cur hoc debitum contractum? comparando nimirum hanc præclaram domum, que quantum apta Collegio omnes vident . Cur, quæso, priorem domum vendiderunt? num cedit huic fitu, aeris hilaritate, aut in ulla commoditate alia defideranda ad Collegium? certe non cedit, fed superat; nec longius distat a Collegio Romano quam hæc prælens nostra domus. Nec ejus vicinatio ad Collegium s. Isidori obesse potuit ; nam illic, uti hic, claufas tenere portas poterant Superiores, ne nimirum Alumni intempestivis visitationibus Religiosorum gravarentur; nec eos illic minus vigilantes futuros fuisse supra nos supponi possit quam hic, quare palam apparet priorem domum ex industria vili pretio esse venditam, hanc vero tam catò emptam, ut daretur locus venditioni illius vineæ .

Unum porro quarimus a PP. JJ. cur unus Rector octo Alumnos alit in Collegio, alter tres aut quatuor, tertius quinque aut fex? unde provenit hac incertitudo numeri Alumnorum, cum redditus Collegii fixi, & flabiles fint? Nec dicant fructum incertum. Nam god unus præfter, cur non alius, cum eadem fint media? Saltem fructus nummorum non erat minor in hujus Rectoris tempore, quan in ejus prachecelforis; tamen ille feptem Alumnos habuit in Collegio, & cotavum recepit, præfens vero tantum quinque aut fex. Infuper quærimus cur cenfus annuus Collegii venditus, certus pro incerto, & hoe invito Nepote Cardinalis Fundatoris? cur in noftra fola caufa PP. JJ. fuerint tam improvidi, ut non postent prævidere fructum nummorum dependere a Principis voluntare, & sci per illam venditionem fubire periculum diminutionis? eette non sie rebus prosilicerent fuis:

Tandem quærimus qua authoritate hæ alie. nationes factæ fint, cum domini non erant, faltem fubstantiæ, sed Administratores? An confensum habuerint ad has omnes, vel Summi Pontificis, vel Sac. Congregationis, vel tandem Episcoporum Hyberniæ? sine horum enim confensu, vel alterutrius ejusmodi alienationes cenfendæ funt invalidæ . Epifcoporum certe consensum non habuerunt : nam præterquamquod hoc aliunde constat, ipse præsens Rector chartulas ad venditionem vinez spectantes aliquibus nostrum ostendebat. quibus subscripserunt duo vel tres tantum Hyberni tunc Romæ degentes in nulla potestate constituti, nec ulla authoritate a Clero nationis accepta.

Sed interponit facundus Advocatus PP. JJ. qui lumus nos, qui talia moliremur? filii nimirum nautarum aut pilcatorum. Aut num nræpratendimus prudentiores effe aut zelantiores pradecefforibus noftris ? Sed nos potiori jure positumus illum interrogare, quis ille sir, qui se immisceat non vocatus rebus nostris ? aut unum ille prudentior aliis multis RR. PP. Nationis noitre, qui hac super re filentium servant? pariter interroget R. D. Archiepiscopum Armachanum, qui cum aliis Episcopis admonuit Sanctissimum Dominum Nostrum de mala administratione bujus Collegii, num ille prudentior siis Antecessoribus ? Interim

Respondemus nos esse Alumnos Collegii Ludovisiani astrickos fubire non tantum munia domestica Collegii, sed etiam non leve onus Missionis inter seros, & implacabiles facio Orthodoxa hostes, quare pratendimus jura nostra debere ita nobis fervari, ut nec auserante hona a pitsismo Fundatore relicha ad illud sanctum opus Missionis promovendum; & redditus Collegii ita administrari, ut serverur aqualitats juxta gravitatem oneris in quan-

tum prædicti redditus permittunt.

Quarimus nunc ab Advocato nofito, num hac hackenus fervata, aut utrum nunc ferventur? si dicet quod ita quoad primum, clamant contra præsitæ a lienationes bonorum, omislis rebus levioribus. Secundum plane neseist, utpote qui tantum ab aliquot mentibus Romæ versatur, sc unuquam præsens transsatis in Collegio nositro, nisi forte eorum aliquam notitiam habeat ex relatione P. Rectoris, qui tamen nulli diceret, quod sib boestet. Et si nos silentium illud obsequiosium, quod in prædecessoribus nositris laudat, serva

remus;

remus; quid de parva nostra vinea sienet; quam omni arte studuerant Superiores nostri vendere? quid de Collegio fieret tot novis obrato statutis in una septimana? ad quem pasima frente its andem pervenient Alumni? nihil de jure illis deberi, nullam consuetudinem servari, sed omnia quasi ex charitate a PP. JJ. mendicari.

Ad ea que de nobh feruntur, quod ex nautis, & pifestoribus progeniti; Verum est quod patres nostri in mari tempestuoso bijus laculi navigarunt, scopulis hæresteo & perfecutionum obnoxii nunquam tamen littora sue patrize ex oculis amittentes. Piscatorum vero filii nati non sumus, sed per Dei gratiam destinati, licet indigni, ad sublime gemus picationis: ad quam artem perfectius acquirendam longius & plusquam patres navigavimus; & ad hunc solum sinem semam pervenimus, non ex curiositate, aut ut deliciis & voluptatubus affluamus; nec etam ut servi, plusquam par est, simus; sed ut sruumur beneficio pii legati eximii Fundatoris.

Verum hoc genus pifcationis non intenderunt delatores, fed aliud vilius genus, inmirum ut famæ noftræ, & apud Vos æftimationi detrahant, ut inde patrocinio veffro minus digni reputaremu: quod ne ita eveniat, fperamus per teftimonia fatis fufficies aut vanitatis caufa, fed præcife ut oftendamus hoc, ficuti & fail in multa, quæ contra nos dignus Advocatus, & ejus factio congerunt, calumnias effe

Re-

Tod

Reponit Advocatus, nos talis vitæ esse quæ potius digna sit nautis aut piscatoribus. quam viris honestis . Ad hoc respondemus : vel tales fuimus ante Visitationem E. V., vel post. Si prius, cur superiores in nos non animadverterunt, cum tunc essent Domini abso. luti? cur tales in Collegio permiserunt, qui tam sacro loco indigni essent ? Si post, omnes adstamus ad Tribunal vestrum, parati omnes fubire quamcumque poenam ab E. V. inflictam. Si unus tantum reus est, cur omnibus attribuitur? licet etiam omnes rei funt, cur toti nationi imputatur? male enim fequitur juxta logicos ab individuo ad speciem, aut a parte ad totum. Et esto omnes viles & indigni essemus, ad quod probandum quam ineptus sit testis ille Advocatus, aut ullus ex ejus factione Mundus videat, utpore his omnibus parum noti , nihilominus , Eminentiffime Domine, non de nobis ratio habenda. fed de publico bono nationis sub gravissimo Hæreticorum jugo gementis, & studiosorum Missionariorum inopia laborantis ; cui inopiæ ut consulatur, & juventuti Hyberniæ ad exteras regiones studiorum in dies confluenti causa, prospiciatur, alius præstantior non superest modus, quam adjungendo boc Collegium Venerabili Collegio de Propaganda Fide, in quo, utpote pro Missionariis instituto, inveniendum est falubre doctrinæ pabulum Missionis necesfarium . Nec est possibile quod ullus Cardina . lis propagationis fidei zelosus, & simul intellecto statu & conditione nationis nostræ hoc vestrum laudabile factum improbaret; cum

Gli Aluani fanno il progetto, che il Collegio loro fa unito a quello di Propaganda. per hoc Vinea Domini in Nybernia pro fex haberet duodecim ad minus operarios. Quid interim refert quod contra hoc clamarent Pp. JJ. ? non iis, fed Miffioni Hybernicæ in hoc conflictut i, fed adminifiratores . En autem ipfo quod male adminifiratores . En autem ipfo quod male adminifiratories . Ceffat tale jus . & licet hoc non accidiffet, femper penes E. V. eft pro bono Nationis transferre adminifirationem; In cujus nationis nomine fupplices imploramus ab E. V. ut in hoc non defis, ficu thactenus nunquam defiulfit effucuriere, ex quo femel obtinuit tanquam unicum folatium fuz miferiæ, protectionem E. V.

Demum plorantes oftendimus, quod favviente hyeme laceratis incedimus veftibus. Quod Milfas ex aliorum charitate erogatas in noftro facello celebrare fuperiores non permittunt. In his confolari humiliter imploramus. Et Deus de gratia &c. Præfati Alumni his sub-

scribimus.

Bernardus M. Dermott 

Rochus Matthei alias Macmahon 

Jacobus Gallagher 

Joannes Calfinus 

Gerrall 

Cornelius Dohilly.

Molto Rev. in Cristo Padre Nostro.

S I espone umilmente a Vostra Paternità il danno, che ha ricevuto quest' anno il Collegio lbernese, che monta a scudi 418-16. cioè di pese fatte nella lite col Signor Principe Ludovisio scudi 351-50. senza speranza di riaver niente, e scudi 166.66., che èl' entrata di un bimestre non pagata per causa della difficolità.

Aggravj, che gli Alunni foffrivano da' Gefuiti loro Superiari

Nom. 18.
Risorfo del P.
Rettore del Collegio Ibernefe al
P. Generale pel
rifaccimento de'
danni feff. rit da
fuo Collegio per li
danari dati a cenfo al Collegio Romeno.

farta dalli Ministri del detto Signor Principe, il quali fi dichiararono, che non colevano, che il Gallegio. Romano avuffi a caspi il fondo di questo Callegio, ma che fi diffi e alsoghi di Monte. Onde confiderando, che questo damo di ficuli 166. 66. fia fiaccessi al Callegio libernese per causa del Collegio fartos cal Callegio Romano; il tuppica che il detoto Collegio Romano; il tuppica che il detoto Collegio Romano; il tuppica che il detoto Collegio Romano; il tuppica che il dereto collegio Romano; il controlo continuo guadagio in aver prefo il denaro del Collegio libernelea minor rata del Censo che aveva prima, per una certa equità vogglia concorrere a follegrati Collegio libernese, almeno in parte del detto damo ricevuto &c.

Num. 19.
Altro ricorfo come fopra, con le
razioni, che moHrano i danni fofferti dal Collegio
Ibernese de quali
dee esser reintegrato.

Ragioni per le quali il Collegio Ibernese pretende li frutti del primo bimestre di scudi 28750presi a censo dal Collegio Romano a ragione di 3. — per cento.

i. Il frutto di fcudi a8750. ogni bimeftre... monta a fcudi 167. 71. il quali effendo per alimento di quello Collegio. fenz' altro alfegnamento, e però pagati fempre anticipati, pare duro il perdere tanto danaro deffinato per il fuo vitto quotidiano, non potendo fminuire nel li foggetti, ne cos' alcuna, che appartiene altoro: ed è manifefto che il Collegio Romano

lo puol pagare senza suo pregiudizio, poichè:

2. Non è di pregiudizio al Collegio Romano la dissetta delli censi passati, ma di considerabile guadagno sempre per il futuro; cioè di scudi 143: baj. 75. annui, se li passati censi sur rono a 4 per 100. e se a 48. paoli il guadagno farà a proporzione. Di più il Collegio Romano puol considerare che ba guadagnato non solo con più con più

Guadagno fatto dal Collegio Ro-

mano con i danari prefi dal Collegio Ibernefe .

Ibernele . Venendo il Collegio Ibernese in mano della Compagnia, e tutta la disposizione del temporale e spirituale di esso, pare che non conviene di procedere con esso con ogni rigore di giustizia, acciò il mondo non possa dire, che la Compagnia cerca più il suo proprio interesfe, che l'interesse di questo Seminario, che è tutto alla disposizione della Compagnia, onde appartiene al buon nome di essa, che il Seminario vada bene, e non patisca. Di più li Prelati d' Ibernia guardano minutissimamente il mantenimento di quelto Seminario, e quelli della Nazione Ibernese quì in Roma, considerando ogni minuzia, che appartiene a questo Luogo, alcuni per zelo, ed altri forse per invidia, faranno inclinati a dire sempre il peggio, che potranno.

4. Vi è l'esempio di qualche luogo pio, che avendo fatta la disdetta di censi passivi per sgravarsi di maggior peso, pigliando altri danari a minor frutto, per una certa convenienza, ed equità (e senza suo scapito) ha pagato il primo bimestre, se non in tutto, almeno in buona parte: l'istesso potrebbe fare il Gollegio Ro-

mano fenza scapito.

0 2

g. Se

SOMMARIO

5. Se il Collegio Ibernese avesse data la fomma principale sopradetta a luoghi di Monte, non arrebbe dissicultà di essere pagato il primo Bimestre. Në mancavano chi la domandavano on questa condizione, a nocra a censi a 3. è per cento. Onde essendo annisesto, che il Collegio Romano è stato causa del lucro cessare, ca danno emergente di scudi 167. e baj. 71. al Collegio Ibernese, pare ragionevole, che concorra al rifarcimento di esso.

B
Il Collegio Ibern:se paga le spese
della lite col Principe Ludovis, quali avrebbe dovuto
piuttosto pagare il
Collegio Romano.

108

Finalmente il Collegio Ibernele deve effere compatitò i poiche direr il fipradatti fende fich ba fpefo nella lite col Signor Principe Ludovofo quell'anno findi ags. 50., oltre le fpefe per les fritture del cenfo, che paramono ffere introro a 20. findi i, fenza speranza di poter ricuperare un baiocco.

Somma il danno che il Collegio Ibernese ha patito quest'anno — sc. 419. 21

Rappresentanze
delle ragioni del
Collegio Ibernese
contro il Collegio
Komano per la
diminuzione del
frutto, e per la
restituzione della
sorte del censo di
sorte del censo di

fc. 28750.

Num. 20.

12. Norembre 1690.

Nell'affare vertente di prefente tra il Collegio Romano, e queflo Collegio Ibernefe, per maggior chiarezza premetto le parole precife del Teltamento della bo. me. del Signor Cardinal Ludovifi fondatore di queflo Collegio Ibernefe, dalle quali fi potrà raccogliere quanto premeffe a quel buon Principe lo flabilimento di quefla opera pia, ed infieme quanto confidaffe per ottener ciò ficuramente, il metterla nelle mani della Compagnia, e dei nosfiri Superiori maggiori, avendo voluto, che il Padre Generale folo, efcluso ogni efterno, ne sia il Protettore.

In esecuzione dunque del detto Testamento furono fondati i mille scudi sopra Zagarolo, e non offante tutte le traverse, accidenti, e diforazie venute alla Cafa Ludovifia, anche nel tempo del vivente Principe Ludovisi, sono stati sempre puntualmente pagati, ne è stato mai detratto da detta fomma nè pure un bajocco. Coll' occasione poi, che il Signor Principe Rofpigliofi comprò il Ducato di Zagarolo, parte volendo lui esimersi da detto peso, con dare il fondo al Collegio, parte instando il Collegio Romano di pigliar detta fomma di fcudi vent' otto mila fettecento cinquanta, fu finalmente determinato che si dessero a censo al Collegio Romano a ragione di tre scudi e mezzo per cento, acciocchè il Collegio Romano si sgravasse de i Cenfi, che gli correvano a quattro. La cosa su ottimamente satta, perchè essendo stato fempre il Collegio Romano in concetto di buon pagatore, pareva che fossero più sicuri i pagamenti del medefimo, che dello stesso Principe Rospigliofi . Quali foffero le condizioni . e le promesse del Collegio Romano a me non sono pervenute a notizia, e per necessità bisogna ricorrere a chi con prudenza fomma trattò, e conchiuse il negozio, che fu il Padre Gio Girolamo Galeno d'ordine del P. Generale Gio. Paolo Oliva; e credo che il concordato fosseche tal denaro non uscisse dalle mani de' Padri Gefuiti, e che in ciò infistesse non solo la Casa Ludovisia, ma il medesimo Duca di Zagarolo: pure di tutto ciò non avendo intesa notizia, è necessario, che si ricorra al sopradetto P. Ga-

leno per migliore informazione.

Da una cola ottimamente fatta, perchè poi non è stato osservato interamente l'accordo, n'è venuto pregiudizio considerabile al Collegio Ibernese, poichè non contento il Collegio Romano del gran guadagno fatto con detto denaro di estinguere i censi che gli correvano a quattro, e pagare al Collegio Ibernese folamente tre e mezzo, volle ridurli da trentacinque a trent' uno, e questo fu un danno gravissimo che ricevè il Collegio Ibernese colla perdita di cento e sedici scudi in circa annui. Dopo un anno fece istanze premurose di ridurlo a trenta . Di più al presente sa istanza di restituire il Capitale, e propone che si potria dare detto denaro ad altri Religiosi, i quali pagheriano l'istesso prezzo, e forse maggiore, come si scrive in una lettera dal P. Rettore del Collegio Romano al P. Rettore del Gollegio Ibernese; ma quì si avverta, che facendosi in questo modo, si potria indubitatamente temere la destruzione totale di questo povero Collegio, e dei poveri Ibernesi, i quali al presente si trovano in tante afflizioni, che meritano la compassione univerfale; onde non pare convenga ridurli in maggiori angustie, con metterli in cimento di deteriorare, e forse in processo di tempo di perdere affatto questo poco rifugio, che hanno in Roma.

Dico si potria temere la distruzione totale di questo Collegio, con dare in una o più partite il detto denaro ad una o diverse Religioni . Prima perchè non essendo solite queste di pagare pun-

puntualmente i semestri , come è notissimo a tutti, e differendo qualche volta i pagamenti due e tre semestri (come credo che anche accada alla Procura Generale con detti Religiosi) il Collegio Ibernese non potrebbe sussistere, perchè non ha altra entrata che questa, e i Rettori pro tempore sarebbero sempre costreta ti o a ricorrere al Protettore del Collegio, che è l'unico P. Generale, ed infastidirlo continuamente per imprestiti, o a domandar licenza di poter far censi, o a mandar via gli attuali Alunni, che si trovassero in quei tempi, cose tutte assai dure. Di più la pratica ha mostrato da molti anni in quà, che si sono estinte varie Religioni, e si potria dubitare, che essendovene delle indebitatissime, potessero soggiacere a qualche miseria ancor esse, e così il Collegio Thernele farebbe finito.

Non per fuggerir configlio a chi può darme ad altri i ma per corrifiondere alla carità, colla quale il P. Rettor del Collegio Romano eforta quello del Collegio Ibernefe a dare i danari 
ai Religio pie ritrarne maggior vantaggio, il 
Rettore del Collegio Ibernefe fuggerifice il medefimo al P. Rettore del Collegio Romano, poiché dando il danaro a' detti Religiofi a più di 
trent'uno verria al acquiftare quest'utile, e il 
differimento dei pagumenti, che potefiero feguire di qualche femefire, non gli potria efsere 
di tatto incomodo, per aver tanti effetti da poter riparare, come faria al Collegio Ibernefe, 
che non ha altro affatto, che questo.

Si aggiungono alcune poche riflessioni de gne di farsi in un affare si grave.

Pri-

112

Trima. Ch' effendo noi foggetti a mille detrazioni de' nostri poco amorevoli, si potria dare campo ad essi di parlare poco a proposito della Compagnia, benche senza sondamento veruno. Potriano dire, che sintanto che l'assegnamento del Collegio è si stato fondato ne i beni di Casa Ludorifia, i il Collegio non ha patio detrimento veruno, ma avuto l'intero suo prezzo di mille scudi, da poi che i Gesuiti si sono presi il fondo, hanno avantaggiato le loro condizioni, e hanno ridotto il Collegio Ibernese a perder più della nona parte delle sue entrae.

Doglianze degl' Ibernesi per la surrogazione degli sc. 28750. in luogo de' millo scudi annui, che si pagavano sul Ducato di Zagarolo. Tanto gl'Ibernesi Alunni, quanto altri Ibernesi, che si ritrovavano in Roma fecero grandissime doglianze, benchè con poca prudenza, e niuna ragione, quando su levato il sondo da Zagarolo, e molto più quando su ridorto il censo dal Collegio Romano, dicendo, che la Società (per ufare la lor propria parola) voleva migliorare le sue condizioni a spete, e danno del povero Collegio lbernesie ; n'empirono tutta Roma, e da i nostri poco amorevoli, e majgni eran credutti; onde non pare, che dopo si poco tempo si debba dare occasione di sulcitare simili discrie:

La vigna di Cafel Gandolfo comprata dal P. Gio: Paolo Oliva Generale con utile , e vantaggio confiderabile del Collegio Ibernefe (poiche col prezzo di eísa furono efiniri quattro mi-la feudi di debito , ei I Collegio non potera col-tuvare per macanza di danzo una vigna si vafla onde andava tutta in mal'hora y efiata pur materia di dicerie, efisendo fato più volte detto dagl' Ibernefi , che flanno in Roma , che ogni

volta, che passano per quelle parti, si movono a lacrime per vedersi privi di una vigna lasciata loro dal Fondatore.

Ognun vede, che alle dicerte [propofiate non fi deve porger orecchie, contuttoció, perchè debitores fumus fapientibus, & infipientibus, fi deve per quanto fi può levare ogni occasione, per impedire i ricorfi, come altre volte han fatto, per i quali noi altri per lo più reliamo gravati, onde portiano dire imprudentemente, come han fatto altre volte: I Gentici ci han levata la vigna lacitacaci dal Fondatore, e adesfio ci vogliono mettere a pericolo di perder anche l'entrate laficateci dal medefimo.

E' noto a tutti gl' Ibernesi di Roma, tanto esterni, quanto Alunni, l'affetto singolare del P. Generale verso di loro e verso il Collegio, e quando il Rettor presente venne nel Collegio Ibernese, udi dai medesimi la risoluzione presa tre anni sono in una Consulta generale de i Padri Affistenti, che s'imponesse silenzio al Collegio Romano, e non si molestasse più il Collegio Ibernese, come costa da lettera di S. P., ed egli li confermò nella medefima opinione dell'affetto del P. Generale verso il Collegio. Onde viene supplicato il P. Generale della continuazione del suo affetto, e del patrocinio verfo del Collegio, con ordinare, che le cose stabilite in una piena Consulta generale, colle scritture, che surono date da ambe le parti, e piena informazione, restino stabilite, e inviolabili. Al che il Collegio Romano non ci dovrebbe avere veruna difficoltà, almeno a titolo di gratitudine verso la san. mem. del Sig. Car-

Quando il Collegio Romano non si quietasfe alle risoluzioni già fatte dal P. Generale, potrebbe pensare al modo, se pure è fattibile, di rimettere le cose in pristinum, e fare, che il danaro ritorni d'onde è venuto, cioè nel fondo di Zagarolo, perchè ciò faria molto utile al Collegio Ibernese, mentre potria obbligarsi al pagamento totale, e così il Collegio farebbe acquilto di cento fedici fcudi, che gli fono mancati nel tempo che ha tenuto il fonde il Collegio Romano. Veggo che a ciò fare vi fariano delle difficoltà confiderabili ; perchè ciò non potria seguire, quando non si avesse a fare ex bono , & zquo fenza qualche diminuzione dell'autorità de i noîtri Superiori in riguardo alle licenze date, dalle quali è proceduto danno considerabile al Luogo pio a favor del quale omnia Tura clamant.

Il Rettore del Collegio Ibernese, per quello che appartiene a se, non darà mai il suo confenso, che questo capitale si metta in mano di altre Religioni, per le ragioni addotte, senza un espresso comandamento del P. Generale, al quale ubbidirà prontamente ..

## Adì 12. Luglio 1727.

Num. 21. Memoria feritta di mano del Patre della Rocea . in

In oggi la diminuzione dell'entrata e la fua decadenza da scudi mille annui lasciati dal Fondatore arriva a 270. scudi in circa annui.

A computar questo scapito da' suoi principi . ne suoi progressi , e non siamo al colmo ; a computar intervalli vacui di rinvestimento, e quello s'è speso in liti, e quello s'è dato a' Notari, essendo la spesa sempre doppia, per esfere il danaro vincolato, e bilognolo di fedi fuccinte ne' tanti instrumenti di vendite, e retrovendite, il Collegio Romano ha dato al Collegio Ibernese un danno di molte migliaja di fcudi.

cui fi dinostra che il Collegio Remano ba danneggiato l'Ibernefe di più migliaja di feudi ..

Il Rettore non volle difendere la cessione di scudi mille annui per 28. mila scudi . Fu un asfassinamento. Se non fossi stato nazionale avrei mossa lite; tanto più che un Prelato mi offerì di far la spesa, assicurandomi che sarebbe stata poca, che la cofa era chiara. Il Padre Tamburini non era avverso. Temei di non dare scandalo di passione nazionale a chi non fosse bene informato, sperando che S. P. mi fostituirebbe un Rettore di spirito. E come diceva il P. Gabriele Graffi , e come diceano altri gravissimi Padri, che ne fu causa chi gabbò Oliva; e quel minchione di Giordano è difficile che si sia salvato .

Num. 22. Altra memoria dell'iffeff, Padre della Rocca ful nisdefimo foggetto.

M. F. A. della Rocca.

Molto Reverendo Padre.

Per la terza, e l'ultima volta notifico co' dovuti rispetti, notifico a V.R. lo stato d'un Rettore di esterni in Roma, il quale a folti giudizj di Teologi non può farsi vedere all'altare, per orror cattolico di empietà, e sordescenza contro le censure apostoliche. La

Num. 23. Il P. della Rocca espone al P. Provinciale vari aggravj fofferti dal Collegio Ibernefe per parte del laico Domenico Evangelifla cuflode dellaVigna di Cafiel Gandolfo. La rapina dell'acqua feguita per mesi diciassette, è pregiudizio grave, e certo.

La privazione del possesso legittimo tranquillo della medesima passata per viam sacti violenti allo stato litigioso è pregiudizio grave.

La speranza di ricuperarla non ha sondamento, nè i nostri Superiori si sono sinora serviti di stendere una parola nè provvisionale, nè precautelativa a favor del Gollegio Ibernese, fuori che in voci, le quali non han per dove effere inflizate.

Han mandato a Cassello contro le proteste del Collegio satte a' piedi del Padre Generale, un Matematico nemico capitale del Collegio Ibernese dacchè ne parti il P. Sardi.

Hanno acclus ad un Generale, come se fossico Gostiuzione Apostolica, una lettera del Domenico Evangelista, il quale è la parte più formale, più inquistra, più incolpata del Collegio Ibernese. Ed alla precisa dichiarazione dell'Oste si ha da stare intorno al vino, ed a un Generale si presentano questi beveraggi, ed il Collegio Ibernese deve tranguggiarii, o asfogare?

A questi patti gli viene comandato di non ricorrere alla giustizia de' Tribunali esterni, dove le nostre autorità spesso rimangono corte in casu denegatæ justitiæ, & obedientiæ denegatæ virtualiter Generali.

Quando v'era acqua su tolta con rapina al Collegio Ibernese. Fu negato il fatto per otto mess.

Quando non c'è, fi mandano Matematici per far dimostrazioni vane della impossibilità della della restituzione, e per mettere in besse i comandi del maggior Superiore.

Tre Castellani giurarono jeri, che l'acqua fu trattenuta con artificio coerente alle precedenti procedure; sospenos ma sanno più sede nel caso, che il Domenico Evangelista; non passano per più tartari di lui.

Fu convinto nel passato Ottobre di ra pina, e spergiuro nel satto vituperoso della nega-

zione del fatto.

Martedi proffimo fcorso fu convinto i n Caftello di avere rubata l'acqua al pubblico, a rimostranze del Macellajo; E su turata a vista del Popolo una furtiva apertura da esso fatta per isviar una ragion d'acqua al pubblico.

L'altra apertura da esso fatta è quella, per cui sa scolare il sangue del Collegio Ibernese sis à

suoi cavoli venali.

Rimarrebbe la terza antica, per cui scorrerebbe acqua a lui, e a noi come dianzi in

pace .

E questo perturbatore definito da mille lingue per quello, che non ardirei dire, è qualificato per netto, ubbidiente, innocente, e si mandano le lettere di lui, che sono Antimonj preparati ali 'Assissimatori della verità, e della giulfizia, come Costituzioni Apostoliche al Generale de' Gesuiti.

Il Collegio Ibernese, se non ci vuol altro, manderà a V. R. il parere d'un Matematico,

che ha servito tre Corone .

E lettere più degne di fede di quelle del Fr. Evangelista, ma non saranno così credute. Non su vinta la Causa della Minerya con

fig

Montignor Laffitteau. Per vincere in Cafa baflava la minima galanteria, che possa cader dal compasso del P. Borgondio.

Bisogneria ch' egli delineasse il pranzo, che gli su dato, ed il poco buon stomaco, che

ha col Collegio Ibernese .

E bisogneria, che l'istoria netta di queste cose fosse portata a que Tribunali intendenti, ed accorti, dove i Gesuiti spesso restano corti di ragione con tutta la loro Matematica.

Nel caso presente la notoria rapina è difefa puramente dal sufflego di alcuni Superiori, dalla grandezza della Patente, in virtù di cui rimane un delitto inespiabile di stato il dir loro la ragione, se non vien detta con una voce, ch'essi non possano fentire.

Niuno di questi metterebbe in carta alcuno de' modi in cui condannano il Collegio Ibernefe. Vediam la fentenza: Si procede in tutto, e nel pigliare, e nel condannare per viam facti.

lo ho altro concetto dell' alta prudenza, e giufizia di V. R., dalla quale attendo con rispetto in modo che io possa leggerio, ed archiviarlo: qual è la mente del nostro governo intorno all'acqua usurpata da sedici messis sono e più al Collegio Ibernese?

Se il nostro governo approva una tale usurpazione?

Se vuol rimediare, e risarcire?

Se a me posto sotto il presato precetto è lecito il celebrare?

E se non è lecito, se è prudenza, e decoro al nostro governo il lasciarmi per capo, uno precifo dalla Comunione de' Fedeli in un Seminario di Apolloli, forto gli occhi del Vicario di Dio, e delle fagrofinte Congregazioni? Sono flato allevato buon cattolico. Venero l'Armi, e fulmi di Santa Madre Chiefa. Come ignorante ricorro al dotto, come fuddito al fuperiore, come foolaro al Maefiro. Prego V. R. per l'ultima volta a voler prendere il cafo in confiderazione.

Umilissimo fervo = A. della Rocca.

Arrivarono quì i quattro Giovani confaputi alli 5. Dicembre 1735. a ora di pranzo.

Tomasso Brenan = Giovanni Reily = Clemente Kelli = Patrizio Colgan . Segue il conto delle spese fatte per li medesimi ,

che si omette.

Si deve avvertire, ch' il Collegio Ibernefe è anzi Collegio pel Clero. Che quelta sbarcata di Gesuitini sarà stata osservata, sarà riprodotta nel primo torbido, che nascerà in Collegio; che pertanto conviene averne rincontri ben lindi alla mano.

Che febbene il Rettore è Nazionale non ha alcun arbitrio, mafilmamente in un Collegio povero, che deve aver più attenzione d'un altro a feansar reclami di questa sorta. Che tutto quello, che potea sare era fatigar per que Giovani più d'un altro.

Il Superior della Missione, per quanto si vede, ha fatto un passo un poco incanonico; la pena non doveva esfere nè di que Giovani, nè, e molto meno, del Collegio lbernese.

Nam. 24.
Memoria del
P. della Rocca intorno all'aggravio
fif-rio dal Collegio Ibernese per
eluni giovanivo
elloggiati, e intorno le difficoltà
incontrate per esferne reintegrato
da que' Gesuiti,
a' quali fi apparteniva.

RISTRETTO.
Di vitto hanno avuti giorni 195.

Hanno avuto ogni di l'attipaflo. Il vino di queflo Collegio fi vende comodamente a fcudi a. baj. 50. il barile: Hanno confumato di molto olio, e legna; ed il Fratel Bonaldi dice, che il logoro del lenzuoli in si poco tempo è notabile. Il tutto fi rimette al giudizio delle perfone capaci.

In altro hanno avuto come si è detto pur di sopra.

Ho ricevuto dal Padre Procurator Generaal P. le feudi cinquanta moneta per impiegarli nel-Gent. Provvedere i quattro Candidati a conto della 50 Millione. In fede quefto di 8 Marzo 1726.

Aleffandro della Rocca . E più l'Cudi 31. baj. 90. per faldo dal Padre Imperiale Procuratore della Provincia; o per meglio dire ho ricevuto dal Padre Imperiale (cudi 81. baj. 90. , per intiero pagamento, ed ho refitiuti al P. Durazzo Caffiere i scudi cin-

quanta retrofcritti da lui ricevati ut fupra.

Come fi può vedere dall'anneffa ricevuta di
lui. Volevo che mi rendeffe la ricevuta mia;
diffe che non potea, perchè l'avea allibrata
Gli replicai molto: mi quietai per farli piacere, trovando il fuo filie duro, e difforme alla

piazza.
Pure la cosa non camina male, purchè si tenghi alla mano l'annessa ricevuta di detto Padre Durazzo: Enon mancherò di notificare al N. P. Generale, che il detto Padre Durazzo

pose nella mia ricevuta a lui fatta, che pel pagamento se la sarebbe intesa col P. Generale, tutto-

A
Riceouta del P.
della Rocca al P.
Procurator Generale per fi. 50.

B Altra ricevuta al P. Imperiale.

Maniere usate dal P. Durazzo Casfiere col P. della Rocca. futtochè io fossi andato dal Procurator Generale accompagnato dal Fr. Gioacchino per ordine di N. P. Generale, e che il P. Silotti Procurator Generale fosse andato meco da Durazzo. Lo pregai a dichiarar meglio questo assara

nella mia ricevuta; non volle.

Ma fi avvifa la polierità del tutto. Furono prefi que'cinquanta fuodi per ordine del Padre Generale, da effere [pefi per i fuddetti 4, Candidati, e del danaro della Miffione d'Ibernia, di cui il P. Nafelli era flato Depofitario fino allora, e davea confegnato al P. Grimaldi Provinciale feudi 106. nell'arrivo de' Candidati. Il P. Grimaldi il mofirò al P. Generale, poi li reflittui al P. Imperiale nuovo Procurator di Provincia.

Avendo il Collegio Ibernese bisogno di riscuotere sulla fine di Febbrajo, andò il Rettore dal P. Nafelli; Nafelli lo mandò da Grimaldi; Grimaldi era a Nettuno col Cardinal Imperiale . Il Rettore astretto andò dal P. Generale . il Generale lo mandò con il Fr. Gioacchino da Silotti , Silotti lo condusse da Durazzo , Durazzo fece difficoltà più che da Calfiere; Tuttavia diede cinquanta scudi, con patto di doversene intender col Generale. Torno Grimaldi, Durazzo gli parlò . Grimaldi gli disse dove era il denaro. Grimaldi pur lo disse al Rettore Durazzo andò in Procura di Provincia. La Procura non volle pagarlo; disse voler pagar me, disputò un pezzo; cedette . Andai dal P. Naselli, Naselli mi disse ch' il denaro stava in mani del P. Imperiale, che tornassi tra due dì. Tornai tra tre dì. Naselli si saceva sar la barba; Q Eran

D
Giri e rigiri fattë
dal Rettore per rifcuotere il eredito
del Collegio Iber.

Eran gli 14. Marzo 1726., poi venne con me dal P. Imperiale. Questo mi pagò con molta civiltà gli scudi 81. e baj. 90, a tanto tassò il P. Nafelli tutto il conto ; eromi tutto rimello in Naselli, e giustamente, perchè egli era uomo d'onore e capace. Feci la ricevuta in mano al P. Imperiale di detta fomma sc 81. baj. 90. Portai immediatamente gli scudi cinquanta presi in prestito da Durazzo; a Durazzo domandai la mia ricevuta datagli; non me la volle rendere, disse volermi lui far una ricevuta, impuntò, prostidiò; cedei pro bono pacis. La sua ricevuta sta annessa alla presente Scrittura. Si confervi. Il Padre Durazzo opera così per impulso del suo naturale. Egli è un buon Religioso, e buon Cassiere, ma non perchè egli sa molte cose simili a questa.

= Foris = Circa i 4. Candidati, e il sistema tenuto dal P. Durazzo.

Il Collegio Ibernefe è poco intefo da' Superiori della Compagnia.

Non si ricorse al P. Generale contro di lui, per non esporsi ad esfere il più debole in casa del più forte, stante che si sapeva che detto Padre era inteso, e che il Collegio Ibernese era poco inteso, effendo la cosa un tessuto di superchierie fatte ad un Rettor Nazionale, ut fit a Patribus ogni volta, che hanno l' occasione .

La Ricevuta del P. Durazzo Cassiere della Compagnia, che si trova annessa è del tenore che fiegue .

A dì 14 Marzo 1726.

Io infrascritro bo ricevuto dal P. Alessandro della Rocca Rettore del Collegio Ibernese scudi cinquanta moneta: pagatimi contanti per altrettanti, che sotto il di a. stante d'ordine

Ricevuta del Padre Durazzo al P. della Rocca di feu-41 50.

dine di Nostro Padre se gli sono pagati, onde

resta tal conto saldato. In sede &c. Angelo M.Durazzo della Comp.di Gesù.

## Ristretto della Relazione del Collegio Ibernese.

Nel §. primo · Il Cardinal Ludovisio Protectore dell' lbernia sondo nell' anno 1849. il Colegio lbernefe, e dispose nel suo Testamento, che dal suo Erede si comprasse la Casa per abitazione degli Alunni, quando eggli non l'avesse già comprata, lasciandoli una Villa grande a Cattel Gandolso, e da annui seud mille da pagarsi in prepetuo a detto Collegio dal d. Erede, o pure che si alfignassero tatti beni stabili equivalenti a detta Rendita.

Num. 15. Rifiretto della Relazione della Vifita del Collegio Ibernefe fatta dal Cardin. Barbarigo nel 1693.

Nel J.2. Si comprò la Casa per la detta abitazione vicino alli PP di s. Isidoro, che avanti, e dopo la morte di detto Signor Cardinale per molti anni ebbero la cura di detto Collegio, quale poi passo ne' PP. Gefuiti, secondo la disposizione del detto Cardinale.

Nel 6-3. Nel 1636. fu venduta la fudetta Cafa per feudi a250. che furno crogati in parte del prezzo dell'altra cafa, dove ora fta il detto Collegio, qual prezzo effendo di fc.8000. per il refiduo fi obbligò effo Collegio pagare li frutti compenfativi. Nel 1666. poi fu lupplicato il Papa a concedergli licenza di poter vendere la fopradetta Villa a Caftel Gandolfo per feudi 6000. e li fu conceffe e feudi 6000. e li fu conceffe di Gandolfo per feudi 6000. e li fu conceffe

Nel g. 4 Del 1667: su venduta detta Villa per detto prezzo, e a conto gli su data un' altra Vigna piccola per scudi 1200., e con il re-Q 2 fiduo fiduo fi finì di pagare il prezzo della detta cafa.

Nel f.s. Eliendoli venduto il Ducato di Zagarolo dall'Erede del detto Signor Cardinale, iurono dati al Gollegio (c. 28750., ad effetto d'investiriti, per ritraerne li detti (c. mille annui, e con il vincolo dell'evisione, e della rellituzione a' Creditori priori, e poziori del Principe Gio: Battifia, Niccolò Ludovisi, e del detto Signor Cardinale.

Nel f 6. Si fa menzione della negligenza utata per parte del Collegio in prendere una fomma così tenue per un credito perpetuo di fe mille anui, ed il pregiudizio fatto al Collegio nel prendere il fudetto danaro con li forpadetti vincolo; in vigore delli quali probe tella fugli gogetto a perdere o tutto, o parte della detta fomma.

Nel f. 7. Lascita satta al Collegio da Pasquale Carboni di sc. 100, e di un luogo di monte, con peso di 30 Messe l'anno.

Nel J. 8. Il P. Vitelleschi lascia al Collegio una casa di valore di sc. 2000.

Nel 5. 9. Altre lascite fatte al Collegio da diversi altri PP. della Compagnia di Gesù.

Nel 6. 10. Simili lascite fatte da due altri PP. di detta Compagnia.

Nel f. 11. Deteriorazione possibile dell'entrate del Collegio per le reduzioni de' censi attivi, che ha il medesimo, quali entrate per maggior parte si consumano nel mantenimento de' ministri.

Nel §.12. Cinque ministri per mantenimento di sei soli Aluani. Insinuazione per unire detto Collegio con quello de' Scozzesi al Colle-

gio Inglese per evitare il dispendioso mantenimento di tante case, e ministri, e crescere il numero degli Alunni per benefizio della S. Fede .

Decreta facta in Visitatione Apostolica Collegii Hibernorum ab Emo Cardinali S. Sufannæ. una cum Illiño D. Maphæjo Farsetto Clerico

Rev. Cameræ Apostolicæ, de Mandato Sa. cræ Congregationis Visitationis .

Die 6. Junii 1693. De Gubernie spirituali Alumnorum.

In Oratorio fiat Altare immobile lapideum. & tollatur portatile ligneum .

Singulis annis fiat anniversarium pro Cardinali Ludovilio Fundatore in eodem Oratorio ab Alumnis Collegii, nec omittantur quot annis suffragia pro cateris Benesactoribus.

Alumni cum pervenerint ad studium secundi anni sacræ Theologiæ, si legitimam habuerint atatem, promoveantur ad Ordines facros. ut ex charitate Missarum possint in Patriam absque Collegii dispendio remigrare, & curet Rector, pro posse, illis prædictam charitatem Missarum pro celebratione facienda in ipso Collegio, & ut ab Alumnis Sacerdotibus onera injuncta Collegio satisfiant.

Diebus festivis exerceant se Alumni in operibus pietatis: canant in oratorio officium divinum, ordine chori fervato, & alternatim : conciones ab ipsis compositas in cænaculo e fuggestu habeant : post prandium adeant Parochum proximiorem, Rectori benevisum, ipsumque adjuvent in docenda doctrina Chri-

Num. 26. Decreti fatti in occasione della suddetta Vifita.

stiana, & etiam addiscant ab eodem Parocho modum administrandi Sacramenta, & exercendi alia munera, quæ animarum Curatori funt obeunda.

Qualibet hebdomada exerceantur Alumni in lectionibus controversiæ, cathechismi, cafuum conscientiæ, & sacræ Scripturæ, ut ad animarum curationem idonei evadere possint ministri .

Præsectus studiorum cathechismum exacte. & fere scholastice explicabit; lectionem vero facræ Scripturæ non fic, fed tamquam Theologiam politivam illis explanabit, modumque eum populo tradendi, redigendique ad usum. In concionibus docebit Alumnos, ac unicuique præscribet aliquando thema, ut super illud tempore relaxationis conciones componant,

fuoque tempore habeant .

Rector Collegii faciat aliquando cum Alumnis conferentias spirituales, & qui erunt recenter conversi ab Hæresi ad Religionem catholicam, illos instruat cum charitate, omnesque in controversiis, quæ magis in eorum Provinciis agitantur circa dogmata Religionis, informet, & de veritate Catholicæ Religionis convincere illos studeat, tradatque illis libros in hac materia opportunos, ut evadant verfati, & idonei ad confundendas Hæreses in Misfionibus; hoc vero exercitium, quoad fieri poterit, non omittatur, pluriesque hoc siat diebus, & temporibus vacationum.

Habeat unufquifque infuper aliquem librum spiritualem, qui methodice tractet de modo instituendi populum, & concionandi.

Quan-

Quando aderit Rector Hibernicus, vel alias linguæ peritus, legantur ad mensam ter in hebdomada libri spirituales in idiomate Hibernico compositi, ne Alumni ejustlem obliviscantur. De Æconomica Administratione,

feu Gubernio .

Habeatur liber, quem Magistrum appellant, in quo distincte describantur omnia Capitalia eo modo, quo a supputatoribus talis liber teneri solet, ac enunciando Instrumenta tam in descriptione Censuum, quam locationum &c.

Singulis vicibus depofitetur ab Exadore pecunia exada ex redditibus Collegii penes Sacrum Montem Pietatis, quæ fervire debebit pro Collegii fervitio, & labeatur liber, in quo deferibantur pecuniæ omnes in dicho Sacro Monte Pietatis depofitæ cum Titulo = Rifonared Drophii dd Monte =, nec ulli liceat extrahere pecunias in Sacro Monte allatas, nifi cum ordine a P. Rectore fublicipto, & a Decano Alumnorum Gollegii regiffrato in alio libro pariter per jufum retinendo cum Titulo = Regiffro dt' Mandati =; ita ut unico intuitu inspici posfit Collegii fatus.

Habeatur alter liber, in quo registretur Inventarium domesticæ supellectilis

Conficiatur quoque liber, in quo describantur omnia Instrumenta peracta, & perageada in forma authentica, spectantia ad Collegii jura, seu rationes.

Item conficiatur liber, in quo describantur nomina, & cognomina Alumnorum, itudia, & ætates eorumdem, ita pariter accessus, & recessus a Collegio. SOMMARIO

128 Qui quidem libri omnes cum scripturis Iurium, & bonorum in Archivio Collegii asserventur .

Nec omittat ulterius Rector fingulis annis bilancium conficere introitus, & exitus cum interventu duorum Alumnorum antiquiorum, qui teneantur una cum dicto Rectore certiorare P. Provincialem Societatis Jesu, sub cuius regimine afferitur vivere de prefenti Collegium, vel si sacræ Congregationi videbitur, Eminentillimum Protectorem Nationis pro tempore, super statu & administratione ejusdem anni, exprimendo quantitatem Alumno. rum, qui permanserunt in Collegio, cum expressione temporis accessus & recessus illorum. quatenus evenerit reditus alicuius in Patriam .

Ad hoc ut in montanis quoque regionibus Regni Hibernici provideatur, ut decet, de fufficientia Ministrorum, & Missionariorum. non recipiantur in Collegio per aliquot annos nisi Alumni, qui sint de dictis montanis regionibus.

Non liceat in futurum nec Rectori, nec alicui pecunias Collegii mutuo cuiquam dare, ne in talibus mutuationibus detrimentum aliquod, prout experientia docuit, eidem Collegio inferatur.

Non erogetur in posterum cuiquam aliqua quantitas pecuniæ in eleemofinam, cum illa Collegium egeat pro continuatione suæ substentationis.

Sacra Congregatio Visitationis Apostolicæ Decrete della Sapræcipit, ut cum primum Decreta suprascripta gra Congregation me della Vifita con per ejus Fiscalem publicata & intimata fuerint ,

Pater Rector ipsius Collegii curet illa asservari cui l'approvano i originaliter in ejusdem Collegii Archivio, ac juddetti decreti, ipforum copiam affixam teneri in Refectorio , l'offerganza . vel alio loco publico, ut ab iis, ad quos pertinet, illa executioni mandari queant. Præcipitque insuper ipfi Patri Rectori, ut saltem femel in anno de prædictorum Decretorum executione eamdem Sacram Congregationem edoceat sub pæna privationis Officii. Datum die II. Februarii 1604.

e fe ne comanda

## Die 30. Augusti 1719.

Ex Audientia Sanctissimi .

C Anctissimus Dominus Noster præsenti De-O creto committit Eminentissimo, & Reverendissimo Domino Cardinali Imperiali, ut cum Coadjutore Eminentiæ Suæ beneviso visttet Collegium Hibernensium tam in capite, quam in membris in spiritualibus, & temporalibus, cum facultatibus a s. m. Innocentio XII. Sacræ Visitationi Apostolicæ attributis, & a Sanctissimo Domino Nostro confirmatis, & primum omnium mandet, ut fibi confignentur Decreta omnia præteritarum Visitationum . & fedulo recognoscat, an Decreta insa fuerint executioni demandata, ac hodie observentur. Inquiratque, an circa divinum cultum, nec non circa mores, ac bonorum administrationem, aut alias quomodolibet irrepferit ullus abusus, vel inconveniens, aut inordinatum, quod videatur remedio indigere: Et in his, quæ dilationem non patiuntur, seu celerem expetunt provisionem, pro sua pietate, & pruCardinal Imperiali per Vilitato. re del Collegio Ibernefe .

SOMMARIO

dentia provideat, quemadmodum in Domino expedire arbitrabitur. In cæteris vero post absolutam Visitationem referat Sacra Congregationi Visitationis Apostolicæ quidquid pro majori Dei gloria, ac pro divini cultus augmento, & prædicti Collegii, ejusque personarum utilitate decernendum putat . Datum supradicta die 30. Augusti &c.

Num. 28. Aggravj espoiti dagli Alunni lbernell per ottenere la Vifita nel 1719con le rifoofte date ad alcuni articoli dal P. Rettore , o da Monfi;nor Co. adjutore della Vi. fita , e feritte di manodi Monfignor Recco Uditore del Cardinal Imperia-400

Eminentissime, & Reverendissime Domine. Motiva, & rationes, propter quas Alumni Collegii Ludovisiani Hibernorum de Urbe ad Sanctissimum Dominum Nostrum Clementem XI. appellarunt, & Visitationem Aposto-

licam humiliter postularunt. 1. Propter injustam venditionem Vineze, Domus. & fundationis ab Eminentissimo, & Reverendiffimo D.D. Cardinali Ludovifio Fundatore fel. recordationis eidem Collegio relicta. Dico injustam venditionem, quia, quamvis PP. Jesuitæ sint Administratores eiusdem Collegii, nunquam tamen fuit illis concessa potestas vendendi aliquid ejusdem fundationis, nec aliquid valide vendere potuissent sine licentia Summi Pontificis, & Episcoporum Regni Hiberniæ, ad quos pertinet cura Missionariorum, nec non omnium Collegiorum, & fundationum eisdem relicharum . Si talem licentiam unquam habuerunt nunc oftendant . Si vero talem oftendere non possunt, dent rationem, cur sibi ipsis ad libitum vineam acceperunt, Domum, & fundationem vili pretio vendiderunt . & fine ulla authoritate hanc ruinatam Domum magno pretio emerunt -

RISPOSTA. La Vigna fu venduta con beneplacito di Aleßandro VII. commesso al Cardinal Nini per semplice rescritto per scudi 6000 , ed altri scudi 100. dati dal P. Oliva a titolo di limosina , come per rogito del Monaldi Notaro A. C. de' 31. Giueno 1664.

2. Propter inobservantiam Decretorum ultimæ Visitationis Apostolicæ, quæ ab Eminentissimo, & Reverendissimo D. Cardinali Barbadico; & Reverendissimo D. Masseo Farsetto fuerunt instituta die 11. mensis Februarii anni 1694., ubi Sacra Congregatio Visitationis Apostolicæ præcipit Patri Rectori sub pæna privationis Officij, ut eamdem de exequatione Decretorum saltem semel in anno edoceat ; quod factum non fuit, nec fieri potuisset, cum illa Decreta, præsertim duodecim priora nunquam fuerint observata; Quare, cum in illis contineatur totum id, ex quo possint Alumni facram haurire doctrinam, Hæreticosque confundere, sola illorum inobservantia suit ratio, & motivum fatis fufficiens ad appellandum ad futuram Vilitationem Apostolicam, cum nullo alio modo hoc malum mederi queat.

Risp. Alcuni Decreti sono eseguiti , come circa l' Altare di pietra, altri non sono eseguibili per il poco numero degli Alunni .

3. Propter Alumnorum numeri paucitatem, qui aliquando ad quatuor, quinque, & fex redacti fuerunt, hique inhumaniter semper tractati, adeout non folum cum parvo studiorum fructu plerique Collegium reliquerint, verum etiam omnes fere ex perturbatione animi, & continua inquietudine in hoc Collegio habita R 2

jam extincti fint, itaut ex omnibus qui aliquando hic studuerunt, paucissimi hodie inveniantur.

4. Propter injustum juramentum Alumnis impolitum contra expressum ordinem decretorum supradictæ Visitationis Apostolicæ, jubentium Viaticum Alumnis dari, & contra regulas ab Eminentissimo Fundatore nostro approbatas, in quibus nullum tale Juramentum invenitur; sed illud a R. P. Generali Societatis Jesu fuit approbatum, qui etiam mandavit, ut nullus in Alumnorum numerum fit admittendus, qui prius non juraret se nullum in discessu Viaticum postulaturum; Unde fit, quod Alumni hujus Collegii ex necessitate, & Viatici defectu in patriam redire non potuerunt, & sic in Gallia. aliifque in locis omnes fere remanferunt, itaut vix unus ex decem de his, qui in hoc Collegio fuerunt, in patriam reversus sit; Unde hoc Collegium aut nationi, aut Missioni patum prodeft.

Riss. Circa il giuramento non fi prova ne prò, nè contra. E però vere, che la Vifita ordinò, che fi rifervaffere per desti Viatici le limofine delle Meffe, il the fi fa, mentre il Caffini ha ficudi 70. gli altri fudi 60., e findi 50., e din oltre il Generale gli ha affignati altri fudi 20. a testa.

s. Propter injuriam Alumnis factam a Jediatis in non agnofendo Eminentifilmum, & Reverendiffilmum D.D. Cardinalem Imperialem Protectorem Collegii, ficut & nationis, ex quo faqui videbatur, aut nos Hibernos non effis, aut hoc Collegium exemptum fuiffe in Bulla Protectionis. Primum efie non poteft, nee puto ef

se secundum ; tamen Eminentissimus supradictus nobis negavit fuam Protectionem, donec prius obtenta fuit Summi Pontificis authoritas. RISP. Si concede dal Rettore, ma si scusa con di-

re , che il Generale non ha voluto .

6. Propter injustitiam factam aliquibus Hiberniæ partibus, ex quibus a multis annis nullus fuit receptus in Collegio Alumnus ; nam per favores potius, quam per justitiam Subditi ad hoc Collegium erant vocati,& hoc non effet deplorandum, si in Hibernia Missionarii possent ad libitum transire de uno loco ad alium; sed quia finguli tenentur non folum in fuis propriis provinciis, verum etiam in suis respective Diæcesibus remanere; hinc est, quod singuli debent pariter habere viciffim in Collegio locum, in quantum non pro una, vel altera parte, sed pro natione in genere fundatum erat . Risp. Si risponde che il Rettore non vi entra .

7. Propter maximum damnum, quod femper paffi funt Alumni ex defectu loci convenientis, ubi celebrare possint, cui malo R.P. Rector, si vellet, remedium facile imponeret, fed longe ab hoc diversus, ad Ecclesias a Collegio valde distantes ad eleemosinas habendas aliqui ire cogebantur, & sic majorem temporis partem inutiliter confumebant, expectando in illis Ecclesiis per duas, tresve horas ad

missam celebrandam.

Risp. Per l'addietro sono andati alla Madonna de Monti , e a S. Bernardo , e S. Maria de Fornari, dove si disgustarono i Sagrestani. Ricu-Sarono di andare a S. Ignazio, ove sarebbero lo-To State affegnate due Messe, e le altre tres avreb-

avrebbero dette in casa colla Limosina della Vifita , ma effi fecero istanza di andare a ss. Domenico e Sisto , e il Sig. Cardinal Vicario li rigettò.

8. Propter diuturnas præsentis Rectoris minas, dicentis, quod parva vinea, quam nunc habemus, necessario debeat vendi, & quod si hoc factum non erit, non possint nisi quatuor in collegio teneri Alumni.

RISP. Esposero al Visitatore, che il P. Rettore aveva tentato di venderla, ma non fi prova. 9. Propter varias graves injurias nobis in dies a R. P. Rectore illatas, quæ omnes ex infra dicendis patebunt.

10. Primo igitur P. Rector mutavit panem ab omnibus aliis Rectoribus ante ipsum dari folitum, cujus loco in menfa panem nec recentem, nec bene pistum fere semper ministrabat. RISP. Si piglia il pane al forno ogni mattina .

11. Discordias inter Alumnos sapissime seminavit, dicendo uni scilicet, quod alter Alumnorum male de illo loquutus est, & sic percurrendo vicissim per omnes ; hujus rei causam nescio, nec quid ipse pro hac re respondebit.

12. Vestes Alumnorum mutavit, & pejores illis suppeditabat.

13. Eosdem alumnos privavit quantitate vini ab omnibus aliis Antecessoribus nunquam. denegata .

Risp. Monsignore Coadjutore attesta esser falsi i tre Capi Sudetti .

14. Eosdem pariter privavit Breviariis, omnibus Alumnis in facris conflitutis dari folitis, neque post mandatum R. P. Generalis Societatis Jefu, illis concedere voluit.

Rr.

RISP. I breviarj fi danno quando entrano, e poi

li portano con se quando partono. 15. Linteis tempore æstivo omni quintodeci-

mo die de jure semper datis illos pariter privavit. RISP. L'estate si dà ogni tre settimane, l'inverno

ogni mese, come si sa in Collegio Germanico.

16. Vinum illorum vendidit, & ejus loco
pessimum vinum illis multoties subministravit.

RISP. Monfignor Coadjutore dice effer falso.

17. Partem inferiorem Collegii faminis inhonestis locari permisit. Et quando illum de...

hac re monebant, illos inurbaniter, & verbis injuriosis tractavit.

Risp. Monfignor Coadjutore dice che questo non è stato dedotto, ma il Rettore lo nega; peraltro questo è stato dedotto anche ne memoriali

paffati.

18. Fratrem fuum laicum ad dandum fignum filentii Lectori menæ confittuere voluit, eumdem ad illos in Cubiculis vifitandum horis intempeffiyis confituit.

R ISP. Il Rettore si scusa con dire d'averlo fatto

per non cimentarfi.

19. Carnes pessimás quoad qualitatem, & quantitatem, nec non ova putrida, & pisces corruptos, fructusque malos illis sepissime minitravit, adeout sere quotidie de pastis erat occasio querelarum.

RISP. Monfignor Coadjutore dice effer falso.

20. Quandocumque Alumnus aliquis ægrotavit, polt sanguinis emissionem, aut medicinæ sumptionem mos erat illi dare columbum, aut partem gallinæ, aut aliquid simile, sed R.P. SOMMARIO

R. P. Rector anno elapso illos hoc privilegio privavit.

RISP. Vi è la fede del Medico circa il buon trattamento.

ai. Cum de his, aut alis Rebus quibufcumque R. P. Rectorem aliquis alloquutus eft, adverfus illum femper inhumano more, & verbis contumeliofillimis ufus eft, & non folum pse hoc fecit, verum etiam facultatem dedit domefticis illos eodem modo tractandi.

22. Multas injustas poenitentias, & mortificationes innocentibus dedit, & Criminatoribus pepercit, eo quod tales erant ejus crea-

turæ ad operandum contra alios.

23. Duo vel tria decreta habuit anno proxime elapio a Rev-admodum Patre Generali ad confirmanda aliqua ex fupradichi punchi; ubi inter extera decretum fuit, ut fi aliqui difurbaret pacem, flatim e Collegio dimitteretur, quod idem elf, ac fi diceret, fi quiis der aliqua fibi de jure debita loquitur. flatim dimittatur, fi hac decreta inaudita altera parte R.P. Generalis Patri Reckron libenter concellit.

24. Dominus Christophorus Crux Collegio Alumous, & in facris Ordinibus conflitutus a focio fuit fuffocatus in Collegio quique, vel fex circiter a bine annis, ut jofe Pater Rector nobis nunciavit, & patet per Alumnorum feripa, qui adfuerunt tunc, quæ adhue in Collegio videri possiun, in Pater Rector illa-oftendere velt i subito post mortem fuit collegio, in collegio videri possiun, in pater Rector illa-oftendere velt i subito post mortem fuit collegio videri possiun in collegio videri possiun in collegio videri possiun in collegio videri possiun in tali casa superi fostita, un nosi alii narrarunt. Dominus etiam Tyrellus al-

ter alumnus in facris pariter constitutus Ordinibus, coactus fuit e Collegio discedere ante tempus, propter adversam valetudinem, quia ab illo qui alterum fuffocavit, tam male tractabatur, illum continuo verbis contumeliofis afficiens, fine ullo remedio ex parte Rectoris, cujus erat talem corrigere; & mortuus est Lugduni in Galliis in itinere ad Missionem, veluti Alumni integrum librum contra ipfum scripserunt, enixe deprecantes, ut a Gollegio expelleretur, quod tamen Rector facere noluit, e contra nullus Rectori charior illo fuit. Anno 1718. idem Janfanum inter & Albanum focios aggressus est, post longam altercationem unum ex illis vulneravit infigniter in publica via . Et ipsa nocte ante discessum e Collegio hora inopportuna in suo cubiculo tam vehementer eundem, quem antea vulneravit, est aggressus, ut nisi socius alter e lecto consurgens, vi è manibus ejus liberasset, aut illum interficeret, aut faltem vulneraret, P. Rectore audiente, non impediente. R. P. Rector buic tam amplas dedit atteltationes ac si vixisset toto suo tempore in Collegio in summa pace, ac tranquillitate; talia vocant malum necellarium.

R.159. Monfignor Coadjutore dice effer mera calunnia, e benche i Collegiali diceffero che ve n'era memoria in scritto, mai però l'hanno

efibita benche richiesti .

Super his omnibus, cum Alumni Oratores ad fummum Pontificem humillimum habuiffent recursum, Sanctitas Sua non folum eorum querelas benigne audivit, opportunumque promist mißt remedium, verum etiam eiddem dignatus eft dierer fe tribus antea diebus recepiffe Epifololm ab Archiepifcopo Armacano, qui ejudem Collegii füt Alumnus, plenam querelarum de mala administratione Collegii, & deprectatus est, us Asactivas Sua remedium cuaracte imponere super his malis, propter que illius bonum regimen in deperditionem vivi; quam sane Epissolam prasatus Archiepiscopus nunquam seripissies Summo Pontifici, nisi certo certius agnovisse, su sum providendi eidem Collegio per extirpationem did. abussum, mediante Visitatione Apostolica, quam ille scriptir esse maxime necessariam.

Quapropter Oratores constantissime sperant reportare ab incomparabili zelo, & pietate Eminentiæ Vestræ Reverendissimæ promptum, & opportunum remedium, prout humiliter supplicant.

> Joannes Cassinus = Jacobus Ferrall = Cornelius Dohilly = Bernardus Maria Dermott.

Eminentissime & Reverendissime Domine.

Num. 29.
Ricorfo degli
Ricorfo degli
Alunni al Cardinal Protestore per
li giuramenti, che
nell'ingreffo in.
Collegio dovevano
fare.

Alumni Collegii Ludovifiani Hybernorum de Urbe ad pedes Eminentiz Veftræ advoluti, humiliter oftendenters, quod Dominus Rochus Mattheus, qui ab aliquot hine menibus ad hoc Collegium acceffür, teneatur proxima die Dominica juramento in Collegio fieri folito fefe aftringere, in quo juramento hæc fequentia habentur verba = Promite ac jura emnipatenti Due mi in Hyberniam ad proximarum animas Iscran-

139

das fine mora, postanam ex boc Collegio discessero, reversurum , nisi Prapositus , vel Vicarius Generalis Societ. Tefu pro tempore id differendum in Domine judicaverit = Nos vero jurisdictionem R.P.Generalis Societatis Jesu tanquam Protectoris nullatenus agnoscentes nec agnoscituri, sed unicè E. V. protectioni & clementiæ nosmet suppliciter commendamus: Quare deprecamur ut in loco illorum ultimorum, hæc apponantur verba = Nifi Eminentissimus Cardinalis Imperiali, aut ejus successores pro tempore Protectores nationis & Collegii noffri , id differendum &c. = Et fimul ut dignetur E. V. indicare an præfatus Alumnus debeat alterum juramentum facere de nullo exigendo Viatico in discessu. Insuper humiliter fubjicimus, quod adhuc non habuimus novas veltes, nobis a nostra villegiatura reversis dari folitas, unde enixe supplicamus, ut E. V. benigne dignetur præcipere P.Rectori nostro præfatas vestes nobis concedere.

Et Deus de gratia &c.

Eminentissime ac Reverendissime Domine.

Infraseripti Ludovisiani Collegii Hybernorum de Urbe Alumni humiliter deprecamur ut
dignetur E. V. perlegere ilbellum supplicem,
quem nuper deposimins in manibus Illustrissimi
Domini de Vico, ut eum porrigat E. V., &
simul enixe supplicamus ut juxta solitam vestram clementiam, & cerga patriam nostram
benevolentiam & charitatem, ut votis totius nationis fatisfacias concedendo penultimum illus
ilbelli paragraphum, qui est de incorporando
hoc Collegium Ven Collegio de Propaganda

Num. 30.
Inflanza degli
Alunni Ibernefi
per effere incorporati al Collegio di
Propaganda.

Fide. Quod si hoc, quo nisitutilius Misson site: humiliter remonstramus ad suturam paciti: humiliter remonstramus ad suturam pacem & tranquillitatem domus stabiliendam.omnino necessarium esse, quod removeatur præfens Rector; nam præterquam quod male & dure erga nos se hackenus gestie; non est siperandum quod mitios futurus sit; præfertim cum maxime sit in nos irritatus, tum ob nostrum ad vestram Clementiam recursum, tum ob nostrum ad ee o querelas; unde sibi spot tuta conscientia

Demum fuppliciter oftendimus, quod fasviente hyemis trigore laceratis incedimus veltibus: Quod Miffas ex aliorum charitate erogatas in Sacello nostro celebrare nobis non permittitur. His noftris angulfitis obviari quam cito demisse fupplicamus. Et Deus de gratia &c.

Sequuttur nomina Alumnorum .

vivere non possumus.

Num. 31.

Efenzione delle
Gabelle &c. conceduta dal Sommo
Pontefice Innocenap XII. al Collegio Ibernefe.

Monfignor Lorenzo Corfini Arcivefcovo di Nicomedia nostro Teforiere Generale. Ci han fatto rapprefentare il Rettore, e Alunni del Collegio Ibernefe in questa nostra città di Roma, ellesti l'annue rendiet di essi Collegio talmente diminuite, tanto per la generale riduzione del futto de' Monti, quanto per la solita contingenza de' tempi, che riconosciutafene la suffiitenza nella Visita ultimamente fattafene di nostro ordine, si determinasse, che, attessa la tenuità dell'entrate non dovessero vistemer si ser a si Allunni, e dubitando poterfi tuttavia andar avanzando l'angustia, ci han fatto

141

legi

fatto supplicare a voler in qualche parte contribuire al loro follievo, con concedergli l'esenzione, e franchigia dal pagamento de' Dazj, eGabelle dovute alla nostra Camera, e suoi Appaltatori nel modo, e forma, che da' nostri Predecessori sono state concedute alli Collegi Inglese, Scozzese, Maronita, Greco, e simili esistenti in questa medesima Città. E noi in riguardo al frutto spirituale, che dal zelo de' suddetti Alunni istruiti, e addottrinati in grembo della Fede Cattolica può fingolarmente fperarfi colle Miffioni, alle quali fono fpecialmente ordinati pel fuddetto Regno d' Ibernia fempre fedele, e benefico verso la vera Religione, e per animarli ancora ad una intrepida, e costante disesa de' Dogmi della S. Fede quivi imbevuti, e alla di lei propagazione , volendo loro rimostrare il nostro gradimento con atti di paterna pietà, abbiamo deliberato compiacerli, come appresso, nella loro domanda . Quindi avendo nel presente nostro Chirografo per espressa qualunque cosa necessaria ad esprimersi, vi ordiniamo, che esimiate, e liberiate in nome nostro, e della Camera, siccome noi in perpetuo esimiamo, e liberiamo, il detto Collegio della nazione Ibernese, e i Padri, Alunni, e Ministri, che pro tempore vi dimoreranno . dal pagamento di tutti quei Dazj, e Gabelle, che da loro fi dovriano pagare alla nostra Camera, e suoi Appaltatori, per : l'introduzione di tutte, e singole cose, bisognevoli però folamente al loro vitto, e vestito, nelle quali da' nostri Predecessori sono stati fatti esenti, e liberati gli altri sopranominati Collegi Inglese, Scozzese, Maronita, e Greco, e nell' ittesso modo, e forma, che di presente detti Collegi godono simile esenzione, ed in esecuzione di questa nostra grazia ordinerete ancora in nome nostro, come sopra, a' Doganieri di questa nostra città di Roma, e ad altri, a' quali spettasse, che sacciano passar franche, e senza alcun pagamento di Dogana, Dazi, e Gabelle le robe suddette, che in nome del detto Collegio si compreranno, e introdurranno, sempre però solamente per servizio, e uso del vitto, e vestito delli Padri, Alunni, e serventi, che si ritroveranno nello stesso Collegio, e per il medesimo esfetto spedirete mandati, darete ordini, e farete tutt' altro che vi parerà opportuno, poichè così è mente, e volontà nostra espressa. Volendo, e decretando, che il presente nostro Chirografo, ammettendosi, e registrandosi in Camera, secondo la disposizione della Bolla di Pio IV. no. stro Predecessore de registrandis, vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla semplice nostra sottoscrizione, ancorchè non vi fiano stati chiamati, citati, nè fentiti il Commissario della nostra Camera, gli Appaltatori, o Amministratori delle Dogane, Dazi, e Gabelle, e qualfivoglia altro che vi avesse, o pretendesse di avervi interesse, non ostanti le Costituzioni di Paolo II., Paolo IV., e del detto Pio IV. de rebus Ecclesiæ, & Cameræ non alienandis, la nostra, e quelle de' nostri Predecessori revocatorie dell' esenzioni, la regola della nostra Cancelleria de jure quesito non tollendo, e qualissiano altre Coftituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche nofire, e de' nostri Predecessiri, Iggi, Saturti,
e riforme, usi, filli, conssetudini, o qualunque altra cosa, che facesse, o potesse raine
contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espressio, e di parola in parola inserte, per questa volta sola, e all'essetto
tiddetto plenamente derogbiamo. Dato dal
nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo
questo di 2a. Settembre 1690.

Innocentius PP. XII.

TOnfignor Francesco Ricci Chierico della M nostra Camera, e Presidente dell'acqua Felice. Ci hanno fatto rappresentare il Rettore, e Alunni del Collegio Ibernese, d'essergli stata concessa a titolo di pura donazione un'oncia dell'acqua Felice, per uso del giardino esistente nel detto Collegio, da Innocenzo XII. nostro Predecessore, con suo Chirografo segnato li 11. Settembre 1697., della qual acqua non si siano mai potuti valere per le difficoltà, e opposizioni eccitate dal Monastero de' SS. Domenico, e Sisto, per la di cui Clausura dovea condottarfi ; ed essendogli stata richiesta la medesima acqua dalli Deputati della Chiefa, e Ofpedale di S. Maria della Consolazione di questa nostra Città, con diverse condizioni, e patti sommamente proficui allo stesso Collegio, e perciò ne gli abbiano fatta la cessione, come dall' Istromento sopra di ciò stipolato per gli atti dell'Orfini Notaro di detta acqua Felice li 6. Ottobre 1721. Ma perchè si è riconosciuto, che il contratto fatto tra dette parti non è di alcun ¥2-

Num. 32.
Chirografo del
Sommo Fontefice
Innocenzo XIII.,
col quale convalida, e fana il contratto di vendita
d'un'onci dell'acquafelice fatto tra
il Collegio l'arnefe, e l'Ofredale della Confolazione.

valore, e sussistenza, atteso che non poteva il detto Collegio disporre in modo alcuno della fuddetta acqua diversamente da quello porta la concessione fattale dal detto Innocenzo XII. nostro Predecessore, che era solamente per l'uso del fuddetto Giardino, perciò ci hanno fatto fupplicare, di volerli far la grazia di convalidare, e confermare la detta alienazione, e cessione della suddetta oncia d'acqua, ed essendosi da noi considerate le circostanze particolari, che concorrono nel caso presente, & avutofi specialmente riflesso al notabile vantaggio, ed utile, che sarà per risultare ad ambedue li suddetti Luoghi Pii, siamo condiscesi a fargliene la grazia . Quindi è che con il presente nostro Chirografo convalidiamo, e confermiamo la predetta concessione, ed alienazione di detta oncia d'acqua Felice, come sopra fatta dal detto Rettore, a favore del fopranominato Ofpedale della Confolazione, e ordiniamo a voi, che diate licenza, e facoltà al medefimo Ospedale, di poter la medesima oncia d'acqua ( di cui sin sotto li 4. Dicembre 1697, ne su satta la fistola nella botte di Monte Cavallo ) far imboccare nel condotto, che dall'istessa botte porta l'acqua alla fontana avanti le scale del Campidoglio, per poi di lì condurla al detto Ofpedale, conforme si dispone in altro nostro Chirografo fegnato li 6. Ottobre 1721., il quale in tutto, e per tutto dovrà osfervarsi, e quando faccia di bisogno, v' interporrete qualunque decreto necessario, e farete tutt'altro, che fopra di ciò farà necessario, per essere così mence, e volontà nostra espressa. Volendo &c.

SOMMARIO Seguono le solite clausole derogatorie, che si tralasciano .

Dato dal nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 7. Ottobre 1722. Innocentius PP, XIII.

Reverendissimo Cardinal Prodatario . Avendoci il Rettore, e gli Alunni del Collegio Ibernese in questa nostra città di Roma, fatto rappresentare, che per le frequenti riduzioni dei frutti de censi, ne quali principalmente confistono le annue rendite di esso Collegio, e per scudi 300. da pala diminuzione delle pigioni d'alcune Case al medesimo spettanti, siano le dette annue rendite diminuite in scudi trecento annui, perlochè si renda impossibile di poter mantenere in detto Collegio quel numero di Alunni, chepresentemente mantiene, e molto meno di accrescerlo in un tempo per altro, in cui il defolato Regno d' Ibernia tiene gravissima necessità di Missionari allevati, e addottrinati in Università veramente Cattoliche, e singolarmente in Roma, e fotto gli occhi nostri; Onde ci supplicavano, che esercitando anche con essi atti della nostra paterna beneficenza, volesfimo degnarci di sovvenirli nell' esposte loro angustie con qualche stabile assegnamento, con cui si possa supplire allo smanco, e diminuzione delle rendite suddette. Noi dunque considerando di quanta utilità sia stato, e sia per esfere in avvenire alla Cattolica Religione il Collegio suddetto, e bene informati della buona educazione de' Giovani, che in esso si fa, non meno negli studj, che nella pietà Cristiana,

Num. 33. Chirografo della s. m. di Benedetto XIII., con cui f affegna al Collegio Ibernefe il fuffidio di annui garfi dalla Dateria fu' proventi delle Matrimo. niali .

per le relazioni ben distinte sattecene dal Reverendissimo Cardinal Imperiali vigilantissimo Protettore del Regno d'Ibernia, e Visitatore Apostolico del detto Collegio; e sperando che abbia in avvenire a continuarsi in esso Collegio fimile educazione di giovani, per ogni prerogativa scelti, di vera educazione ecclesiastica, che istrutti ed addottrinati in esso nelle virtà proprie di veri Ecclesiastici, e promossi a suo tempo agli Ordini facri, possano portarsi con quel zelo, che conviene a persone così obbligate, alle Missioni Apostoliche net detto Regno d'Ibernia, sempre sedele, e benemerito verso questa S. Sede, per ivi propagare la santa Fede, ed essere valorosi, e costanti disensori de' Dogmi della medesima: Commettemmo al fu Reverendissimo Cardinal Paolucci, in di cui luogo, per la di lui pericolosa, e grave infermità abbiamo poi furrogato il Reverendissimo Cardinal Ottoboni, a fine che con voi, e col detto Reverendissimo Cardinale Imperiali Protettore del suddetto Regno d' Ibernia, e Visitatore Apostolico del predetto Collegio, nelle Congregazioni da tenersi coll' intervento ancora di Monfignore Albini nostro elemofiniere, che ne deputammo Segretario, si esaminassero i modi più facili, e meno fenfibili al nostro erario, con i quali potesse provvedersi al bisogno del detto Collegio, per reintegrarlo almeno dell' annua rendita di scudi trecento, come fopra mancatigli; ed avendoci il detto Monfignore Albini riferito, che nella Congregazione sopra di ciò tenuta nel dì 6. del mese di Giugno proffimo paffato, fiafi rifoluto, con rifer-

va della nostra approvazione, doversi al detto Collegio, ed Alunni fomministrare dai Proventi delle Matrimoniali fcudi venticinque il mese in perpetuo, finchè però non sopravenisfe al detto Collegio altra rata maggiore di quella, che ora ha, e possiede, nel qual caso dovrà la Dateria pagare al detto Collegio la rata residuale, e non tutta la somma di scudi trecento annui. E però noi aderendo al sentimento della detta Congregazione, e pienamente approvando, e confermando la foprariferita rifoluzione, col presente nostro Chirografo, in cui abbiamo per espresso lo stato del suddetto Collegio, la precisa quantità, e qualità delle rendite di esso, ed ogni altra cosa quantofivoglia necessaria d'esprimersi; di nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra potestà Apostolica, diamo, concediamo, e assegniamo delle rendite, e proventi delle suddette Matrimoniali al detto Collegio della nazione Ibernese scudi trecento annui da pagarsi al Rettore pro tempore in perpetuo di mele in mele la fua rata, principiando dal primo Gennaro dell'anno proffimo fututo 1727., per doversi così continuare perpetuamente in avvenire, finchè però non fopravenisse al detto Collegio altra rata maggiore di quella che ora ha e possiede, nel qual caso dovrà la Dateria pagare al detto Collegio la rata residuale, e non tutta la somma delli scudi trecento annui ; con questo però che il detto Collegio, e fuoi Rettori pro tempore debbano in avvenire non folo mantenervi il numero di sei Alunni, che, giusta i presenti suoi statuti , e Decreti Apostolici , deve mantenere ; ma ancora quel numero maggiore, che il predetto Reverendissimo Cardinal Imperiali, Protettore del detto Regno d' Ibernia, e Visitatore Apostolico del detto Gollegio, giudicherà, potervisi mantenere, atteso l'augumento delle rendite in annui scudi trecento, da noi fattagli, come sopra, e che gli Alunni da educarsi instruirsi, e addottrinarsi in detto Collegio, debbano a suoi debiti tempi con ogni più desiderabile puntualità, e prontezza portarsi in detto Regno d' Ibernia, loro Patria, alle Sacre Missioni Apostoliche, per conservare quei Fedeli nella professione della vera fede cattolica, e per fare acquisto d'altri deviati dalla medelima, come così ci ripromettiamo coll' affistenza della Divina Grazia, per il quale effetto commettiamo a Voi, e altri Prodatari vostri successori, che dei proventi, e rendite provenienti dalle dette Matrimoniali facciate prontamente pagare al Rettore ora e pro tempore elistente nel Collegio suddetto li detti scudi trecento annui di mese in mese la rata. come sopra, dirigendone gli ordini al Depositario di esse, con accettargliene poi li pagamenti nelli fuoi conti, per effere tale la mente, e volontà nostra precisa; Volendo &c.

Seguono le folite clausole derogatorie, che si tralasciano.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico nel Quirinale questo di 27. Settembre 1726. Benedictus PP. XIII. Dateria Apostolica = Conto nuovo a parte

Delle dispense Matrimoniali.

Signori Provilori del fagro Monte della Pietà di Roma le piacerà pagare al Padre Rettore del Collegio Ibernese scudi cunto moneta, quali gi facciamo pagare per meli quattro a tutto Aprile prossimo futuro dell' assegnamento acreciuto da Sux Santra al detto Collegio altri foadi cento gil ba ricevatti in vigore di altri foadi cento gil ba ricevatti in vigore di altro simile ordine in data delli due cadente. E con ricevuta &c. Dalla Dateria Apoltolica ii a7. Gennajo 1740.

Per fc. 100, moneta.

Antonio Cardinal Gentili Prod.

Illustre Signor Francesco Ramolfi Depositario Generale della Rev. Cam. Apostolica . Delli danari esistenti in cotesta Depositeria Generale in conto a parte, e a nostra disposizione in vigore di Chirografo segnato da Nostro Signore li 9. Decembre 1742. , le piacerà pagare al Collegio Ibernese scudi ottanta moneta l'anno da principiare dal primo Marzo cadente, e così continuare in avvenire fino a nostro nuovo ordine in contrario, quali Nostro Signore si degna farglieli pagare per supplemento del soccorso, che gli prestava il defunto Sig. Cardinal Belluga, effendo tale la mente di SUA BRATI-TUDINE comunicata in voce a noi infrascritto . Che con ricevuta &c. Dalle stanze di Montecavallo li 22. Marzo 1743.

Per fc. 80, moneta.

S. Card. Valenti .

Num. 34.
Ordine del Cardinel Gentili Producti Gentili Producti di fondi 100. a fuore del Collegio Iberance, e a conso dell'afignamento acceptiuto fino afignami dalla 1. m. di Clemente XII.

Num. 35: Ordine del Caridinal Valenti Scgretario di Stato di fc. 80. da pagarfi dalla Depofiteria Generale al Collegio Ibernefe. 150

Num. 36.
Altr' ordine...
fiffo alla Depositeria generale di
fc. 12. al mese da
pagarsi al Collegio
lbernese.

Signori Provifori del fagro Monte della Pietà Depositari Generali della Rev. Camera, delli danari esistenti in cotesta Depositeria generale in conto a parte, e a nostra disposizione in vigore del Chirografo fegnato da Nostro Signore li 9. Dicembre 1740., si compiaceranno farne pagare al Gollegio Irlandefe fc. dodici moneta il mese, da principiare il primo Gennaro del corrente anno, e così continuare fino al nostro nuovo ordine in contrario ; quali Nostro Signore si degna farglieli pagare fintanto che non venga altronde provveduto; essendo tale la mente di Sua Beatitudine comunicata in voce a noi infrascritto. Che con ricevuta &c. Dalle stanze di Monte Cavallo li 2. Gennajo 1744.

Per sc. 12. moneta il mese .

S. Cardinal Valenti.

Noi Giacomo per la grazia di Dio Re della Gran Bretagna, Francia, Ibernia &c. Difensore della Fede &c.

Num. 37.
Cbirografo di
Procura di S. Macfià il Re Giscomo III. d'Ingbilterra per effettuare la donazione...
d' una cafa possa
nella sirada Orfini
a savore del Collegio Ibernese, per
suffidio de' viattei
degli Alunni.

Avendo determinato di voler efercitare verficollegio Ibernefe di Roma, unatro di nofira Regia pieta e clemenza, con fargii donazione irrevocabile di una noftra cafa poffa in Roma nel Rome di Campo Marzo, e nella firada Orfini, gravata d'annuo canone di feutre, e baj. 36. 4- moneta a favore della Venerabil Chiefa, e Ofpedale di S. Giacomo degli Incurabili ; a vendoci unilmente rimoffrato, e infinuato ili Rettore moderno di detto Collegio, che l'introito di detta cafa farebbe bene impiegato in fuffidio de Viatici di quei Alumi

nostri fedeli vassalli, che; terminato il corso de'loro studi, partono da Roma per Ibernia, per ivi efercitare le funzioni proprie della loro vocazione, in conformità del loro giuramento; il sentimento del quale essendoci stato anche approvato dal Sig. Cardinale Imperiali Visitatore Apostolico di detto Collegio, e Protettore del nostro Regno d'Ibernia, e dal Reverendissimo Padre Generale della Compagnia di Gesù : Pertanto col presente nostro Chirografo facciamo, e deputiamo nostro Procuratore.... a potere in nostro nome far donazione irrevocabile inter vivos a favore di detto Collegio Ibernese, della sud. casa, con le pigioni dal primo Gennajo prossimo passato, e col peso di detto annuo canone dal primo Aprile proffimo futuro, ad effetto che il Rettore pro tempore, detratte le spese, che legittimamente occorreranno per detta cafa, e l'elemofina per numero venti Messe l'anno, da celebrarsi da quegli Alunni sacerdoti, che pro tempore si troveranno in esso Collegio, e in difetto di quelli da altri Sacerdoti fecolari . o Regolari ad arbitrio di esso Rettore, secondo la nostra intenzione; tutte l'avanzo delle rendite di detta casa depositi al Monte di Pietà, e Banco di S. Spirito in credito di detto Colle. feritte per l'angio in conto a parte, a libera disposizione di ministrazione, e esso Rettore, e da esso venga a suo tempo fe- per l'ujo delle delmente ed ugualmente erogato in suffidio de via- cafa. tici di quei Alunni, nostri fedeli Vaffalli, che terminato il corso de'loro studi, dovranno con piena soddisfazione de' Superiori pro tempore partire da Roma per andare in Ibernia, in

rendite di detta

162 50

adempimento del loro giuramento: e di farne rogare pubblico Infrumento con le fuddette ed altre dichiarazioni, e condizioni che farano fiimate opportune: con dare anche la facoltà a cautela, e caso faccia di bilogno, di farla infinuare, e con altre classisse, di polighi foliti, ed a fare tutt' altro, che in ciò fi richiederà, volendo avere il tutto rato &c. rilevando &c.

Dal nostro Palazzo &c.

Num. 38.
Narrativa dal
Computifia premessa alla deserizione dello stato
de capitali attivi
e passori del Collegio U.c.

Essendo stato io infrascritto Computista nominato dall' Eminentissimo. e Reverendissimo Sig. Cardinal Marefoschi Protettore, e Visitatore Apostolico del Ven. Collegio Ibernese, come anche dall'Illmo, e Rmo Monfignor Serfale Convifitatore del medefimo fin dalli 4. Aprile del corrente anno 1771., a formare lo stato de' capitali attivi, e passivi di detto Collegio. mi furono a tal' effetto consegnati due Libretti, uno coperto di carta ondata in foglio da scrivere, che incominciava dall'anno 1738., in cui erano notati tutti li beni stabili, che efistevano in detto anno, ed un altro in quarto coperto di cartapecora dell'anno 1728., nel quale parimenti erano fcritti li capitali, tutti però per annotazioni, questi furono da me attentamente esaminati, e spogliati, e ritrovai, che il detto libro dell' anno 1738. non continuava fino al tempo presente, ma v'erano fatte diverse annotazioni di rinvestimenti de' censi, e di poi era stato tralasciato: L'altro del 1728. fi trovò continuato fino all' anno 1765., e non più, bensì con annotazio-

ni . alcune delle quali . in progresso dell'operazioni fatte, non ho trovato giuste. In questo stato di cose vedendo che era impossibile il formare detto stato senza tutte le notizie stimai bene di formare diversi fogli, ne' primi de' quali notai tutto ciò, che mi mancava di notizie per formare il d. stato de capitali; ne secondi poi posi diverse riflessioni concernenti il medelimo stato per porre il tutto in chiaro, anche per l'avvenire per il buon regolamento dell'azienda, di questi ne feci fare le copie, e furono da me consegnate; tanto al detto Eminentissimo Visitatore, chea Monfignor Convilitatore, quali colla loro consueta somma premura, e zelo procurarono, che gli fossero fatte le risposte, ma non ostante tutte le diligenze adoperate non si ottenne altra risposta, però in voce, che tutte le notizie . che si trovavano nell'Archivio , erano di già state consegnate, e che non si sapeva altro; fu chiamato al rendimento de'conti il Sig Francesco Pozzi Esattore del menzionato Collegio, sperando da questo ricavar qualche cosa, ma in vano, perchè mostrò, che non esigeva altro, che alcune partite de' Censi, de' quali n'esibì la nota, e del fruttato delle pigioni, e de terreni disse, che non ne sapeva cofa alcuna perchè queste si amministravano dal Reverendo Padre Rettore , al quale ogni mese confegnava tutto il danaro efatto, e ne tirava la sua giustificazione di saldo; sicchè non potendo ricavar cosa alcuna da questo si stimò bene far diligenza nell'Officio del Pulci Not. A. C. per venire in chiaro al meglio, che fosse stato possibile, del tutto, e si pensò. vedendosi confuso tutto il danaro vincolato con il libero, d'incominciare un conteggio di tutti li capitali dalla fondazione del Collegio con tutti li passaggi seguiti fino al tempo prefente, si pose mano dunque all' opera, e surono fatte fatiche immense per venirne in chiaro, ma il tutto fu gettato al vento, perchè ne' passagi seguiti delle restituzioni de' censi si trovò malamente espressa la narrativa delle provenienze, e nell'estinzione non di tutte era stato satto Ordine, o al Monte di Pietà, o pure al Banco di S. Spirito, come è costume, ma il danaro di alcuni era stato restituito brevi manu, come feguì nella restituzione del cenfo di fc. 500. con il Collegio di Gesà di Viterbo, del censo di sc. 500 con la Communità di Genazzano, e forse ancora di altri, ficchè vedendosi, che non si poteva effettuar cofa alcuna in questa maniera, si prese l'espediente di vedere, almeno in genere, tutto il danaro vincolato, e formare un stato di tutti li capitali, che presentemente vi sono, ed a questi contraporci tutte le lascite fatte al surriferito Collegio dalla fondazione fino al tempo presente, da ciò si poteva ricavare almeno tutti l'avanzi fatti nell'amministrazione. Si richiese dunque la nota, o sia elenco de' legati, ma questa nè meno si potè avere. perchè nel Collegio non v'era, questa fu la risposta, che si ebbe. Svanito quest' altro conteggio fu rifoluto di formare almeno lo stato presente colla maggior chiarezza, che si poteva avere in tanta confusione . A tal' effetto mi por-

155

portai dal R. Padre Rettore unitamente con l'Esattore per aver in voce quelle notizie, che si poteva, al quale lessi li già detti fogli, e feppi li nomi de pigionanti, la provezienza de' luoghi de'Monti, e qualche altra notizia, ma de' censi non mi seppe dir cosa alcuna, sicchè si risolvette di estrarre una nota di tutti li censi in essere dallo stato de' capitali già formato, e rincontrare nuovamente in d. Officio del Pulci la provenienza de'medemi . In questo fratempo si pensò di formare il rendimento de' conti delle spese, ed entrate per offervare che danaro era in caffa; fu posto mano ad un libro di carta reale intitolato libro Mastro dell'anno 1753.; esaminato attentamente si trovò che non era tale, quale si nomava; ma si poteva dire Giornale di spese e riscossioni, perchè da una parte ogni mese si notava ciò che si esigeva, e dall'altra ciò, che si spendeva, e nel fine si vedeva fe vi era avanzo, o difavanzo, e fi portava nel mese susseguente : ma da questo ancora non si potè ricavar cosa alcuna, perchè si trovò 2 c. 57. tagliato un pezzo di foglio, e si viddero alcune somme corrette, li mesi di Settembre Ottobre e Novembre 1769. non vi fi trovarono ferittu. rati,e poi fivide , che terminava tutto Agosto 1770. Sicchè non fu possibile ultimare tal rendimento di conti. Avutesi adunque le notizie, che si bramavano, fu posto mano al presente conteggio diviso da me in quattro classi, cioè nella prima descrivo il capitale di case, e terreni, nella seconda il capitale de'censi, nella terza il capitale de' Luoghi de' Monti, e nella quarta l'asse-

gnamenti, e frutti compensativi. A ciaschedu: no de' sopradetti Capitali ho cavato il conto del fruttato annuo, acciò possa fervir di regola per il mantenimento de' Collegiali, alli Terreni gli ho dato una valuta a scudi 4per 100, perchè non si è possuto avere un conto esatto, tanto del fruttato, che delle spese, ficchè con detta valuta a comodo abbraccia tanto la stagione fertile, che la scarsa, unito poi il tutto nel ristretto generale de' Capitali trovo, che il capitale attivo ascende alla somma di scudi 60020- 13 . ed il fruttato annuo a sc. 1506. 54 Li Capitali poi passivi si restringono alli Canoni, che si pagano alla R. C. A. fopra li Terreni, e ad un Legato di num. 26. Messe l'anno, e non altro, che il tutto forma il capitale passivo di scudi 1911., e del pagamento annuo di scudi 38. 82. - . che dedotti dal sopradetto capitale attivo resta in fcudi 58109.13. di capitale, e di annui fcudi 1467. 71. 4 di fruttato. Si avverte però, che tanto il capitale della cafa donata dalla glo: me: di Giacomo III. Rè d' Inghilterra &c. &c. ; che li pesi sopra la medema non sono compresi nel presente conteggio, perchè essendo questo un conto a parte se n'è formato stato particolare di già confegnato. Fissato dunque lo stato de' capitali, si è stimato bene di far quello de' debitori . e creditori in essere a tutto Giugno del corrente anno 1771. , ed intesone il R. P. Rettore, senza del quale non era possibile il fissarlo, è stato diviso in tre specie diverse, cioè di debitori di pigioni di case, di frutti de cenfi, di frutti di Luoghi de Monti, assegnamenti,

ti, ed altro, che in tutto formano la fomma di fcudi 411. 75. - , come appare dal ristretto generale nel fine del presente conteggio. Li creditori poi ammontano alla fomma di fcudi 626. 63. + cioè scudi 345. 90., che ne sono creditori li Alunni del medelimo Collegio per il loro deposito particolare a tenore d'altro conteggio a parte da me formato: sc. 280. 27. per il resto del fruttato della sopradetta casa donata, quale deve essere in cassa per impiegarlo a beneficio de' fopradetti Alunni per il loro viatico alle Missioni d' Ibernia , sicchè dedotti li sopradetti scudi 41 1.75. - de' nomi de'debitori dalli scudi 626. 63. + de' creditori, fupera il debito del Collegio in sc. 214. 88. +. Vero è però, che in Cassa deve esserci, tanto il sopradetto Deposito dell' Alunni, come l'avanzo del fruttato di detta casa, come anche qualche residuo di avanzo dell' entrate giornali, sicche esigendosi ciò che si deve da debitori non puol mancare il denaro per le spese quotidiane. Si è poi procurato di porre in fistema le carte, che si sono trovate nell' Archivio, quali erano in una confusione grandissima, con porre tutte le ricevute, che si sono possute trovare nelli propri anni, così ancora li conti degl' Artisti, come anche tutte l'altre carte, quali sono state divise nella miglior maniera possibile, e fattici li suoi occhi, acciò con facilità possano sempre rinvenirsi, ma si vede chiaramente, che ne mancano moltissime, e specialmente delle ricevute de' pagamenti, perchè di molti anni, o ve ne sono pochissime, o pure niente, non essendo verisimile, che non si sia speso in un luogo, dove ogni giorno bisogna spendere per il mantenimento del Convitto. Questo è quanto si è possuto sare per porre in chiaro nella miglior maniera ogni cosa . Passo ora alla dimostrazione dello stato de' Capitali attivi, supplicando li miei Superiori a perdonare, se non ho satto di più. perchè in un tempo così ristretto, e con notizie così imbrogliate, e colla debolezza del povero mio talento non ho saputo fare altrimenti; ho procurato bensì d'usarci tutta la maggior diligenza, ed attenzione possibile per non mancare ad alcuna parte dell' obligo, che mi correva, tanto per ragione del mio impiego, che per la fomma premura che hanno, sì l' Eminentissimo Visitatore, che l' Illimo, e. Rmo Convisitatore per l'interessi del surriferito Collegio, a' quali colla più umile stima, e pro-

Num. 39-Particola eftratta dal libro ms. delle confuetudini del Collegio Ibernefe efibito dal P. Petrelli Rettore .

## fondo offequio, in tutto, e per tutto mi ri-Circa quei che partono.

metto: Si tralasciano i Conteggi .

Il Collegio, fecondo le Costituzioni, non dà Viatico: ma possiede una casa nel vicolo Orsini, ovvero di Gesù, e Maria al Corso, di cui tutta l'entrata netta, secondo la disposizione, dal P. della Rocca procurata, di Sua Maestà Giacomo III. Donatore, deve servire per sussidio di Viatico, secondo il merito, ed il bisogno degli Alunni, espressamente, secondo che giudicherà il Rettore . Conforme a questa disposizione, da questo capo di Entrata si dà a chi più , a chi meno , e a chi niente , secondo le circostanze di ognuno. Di tutto questio però nulla devono sapere gli Alunni, ne altri, da chi quelli il portebbero sapere: ma pintissio per nuovo stimolo a bunni pertamenti in quelli. che portebero avorne bisiopno, diffinulandone il come, darli di quando in quando ad intendere , che sobbene il Collegio nulla da di Viatico, non manca con tutto cio al Rettore maniera di trovare qualche ajuto per chi ne avussi bissono.

T. Costumavasi in Collegio una Tavola comune sra gli Alunni, e li Padri: Da poco tempo in quà è stata separata quella degli Alunni da quella de' Padri, il trattamento de' quali è tutto differente.

Risposta. Non è stato sempre costume di una Tavola comune fra gli Alunni, e li Padri; Quando l'odierno Rettore venne, trovò, che

Zuanavi conterno Nectore contro el Podri non è era separata; il trattamento de Padri non è stato differente da quello de Giovani, a riserva di qualche regalo, di cui avendone avuto più d'una volta in abbondanza, più di una volta ancora ne ha fatto parte alla Comunità.

a. Nella Vifita del Cardinal Imperialt fu ordinato, che il defie agli Alunni Pane, e Formaggio, quanto vogliono. L'odierno Rectore per mezzo del Difpeniiere ha fatto Iapere ai medelimi, de egli non voleva dare la terza pagnotta; e così e flato praticato fino al tempo della prefente Vifita.

Risp. Saputosi l'equivoco dall'odierno Rettore fece intendere alla gente di servizio, e in publica ricreazione, che non era sua intenzio-

Num. 40.
Riffretto de' capi
degli aggravj efposti aggi Alunni
al Cardinal Visitatore, con levisposte date in ifcritto a' medesmi
dal P. Petrelli

Rettore .

Ja per il Rettore, egli Alunni; così viene attestato dal passato pratello, quale per suti altra cagione è stato allontan ato dal Collegio. Gli Alunui benzi hanno avunto impegno, che fussi allontanato il passato Prefetto, ben conspevoli di quanto poteva di essi rivolare veriditamente.

6. Il vitto è flato sempre scarso, e cattivo in tempo dell' odierno Rettore; il sormaggio puzzolente e nero, che continuò fino alla morte del Cardinal Corsini Protettore.

Risp. Il vitto è stato sempre il solito in tempo dell'odierno Rettore secondo la prescritta consuetudine; il sormaggio non è stato mai puzzolente ne nero.

7. Nei giorni di magro il presente Rettore ha levato il costume di lasciare l'olio, e l'aceto in Resettorio per condire il pesce, e veniva sino negato un po di aceto.

Risp. Ne' giorni di magro il presente Rettore non ha levato il costume di lasciar l' olio, e l' aceto in Refestorio; se ha negato una volta l'aceto. l' ha negato in giorno, che non vi andava, ne era costume il darsi.

8. Alla fera dei giorni di digiuno quando ai Padri fi dà l'infalata, o il pefce, come ne giorni di affinenza, agli Alunni vengono date dieci, o al più dodici caffagne a testa, senza diffinzione di età, nè di complessione.

RISP. A Padri la sera di digiuno si dà l'infalata fecondo la confuetudine prescritta; agli Alumni l'odierno Rettore ha dato più di quel, che era consueto, e prescritto.

9. Il vitto de' giorni festivi è anche stato X dimiSOMMARIO

diminuito, e peggiorato nella qualità, e quantità.

Risp. Il Vitto de giorni festivol non e stato diminuito, ne peggiorato nella qualità, e quantità.

10. Nella quarefima dal prefente Rettore è fata levata indifintamente a tutti la colazione della mattina, e conceduta finalmente a fiebto a due de' medefimi per indifipolizione; ma il poco di pane che gli i dava, fovente non era altro che gli avanzi de' ferventi di cucina.

RIFF. Nella quarfima dal prefime Retrore none flata levata is calazione della mattina, quale non è flata mai fòlita darfi comtnemente tutti ; fece bernì intendere, che chi ne avoa bi figono la chied fife e in futti a quantit banno chiefla è flata conceduta ; fe per todigio dal diffensfere è flata e dato pane non initireo, fa prussi dal Rettore, viò e flata e rimediata.

11. Nella tavola non è flato quasi mai dato pesce fresco, e giammai Salamone, ma per lo più Baccalà mal preparato; e le ova nel giorno dell' Indulto, che prima si usava di dar fritte in buttro, si sono date sempre fritte nell' olide. RISS. Nella tavola è flato s'empre dato pesce fre-

fco, come cantano i consi del Pefcivendolo; quando fi è dato baccalà, era ben preparato; fe non fi è dato il Salmone, che non era neceffario. fi è data l'anguilla carpionata; circa il butiro fi efatto (econdo il folito di darle nelle vou in tepame.

12. L'ultima Villeggiatura è stata la peggiore di quante possono ricordarsi gli Alunni; Non sono state satte le solite gite, a riserva di una fatta cadere dal Rettore in giorno di vacanza, appunto perchè in quel giorno particolarmente in Villeggiatura fi dà un pranzo più abbondante, ed in essa fi diede una sola porzione di più, e su negata nel dopo pranzo la solita merenda.

Risp. Sono state fatte le folite gite senza detrimento del giorno di vacanza, in cui si è dato il solito, e si è fatto ancora il solito riguardo alla merenda.

 Le due altre merende solite furono affatto levate.

RISP. Le merende solite non sono state levate.

14. In quanto al vitto ordinario in villeggiatura su i primi giorni, che il Rettore
pranzava insieme cogli Alunni, il vitto su paslabile; ma dopo la separazione delle tavole

fu diminuito, e peggiorato per gli Alunni medelimi. Risp. In tutta la villeggiatura fi è dato il folito vitto, tanto prima, che dopo la separazio-

ne della tavula.

15. Nella villeggiatura la ricreazione degli Alunni facevafi in una fala, la quale occupata di poi, e definiata per Refettorio del Padre Rettore, convenne agli Alunni di tener circezzione nella foffitta della cafa, divifa in due fianze, in una delle quali fono i luoghi neceffari (che cagionano una gran puzza), nell'altra vi flavano cinque letti in luogo angufto, dove vi fi per qualche tempo un amalato; e non v'era ne pur una tavola pel giucco folito della villeggiatura; e fa facevano il minimo romore divertendofi, il Retto-

re andava immediatamente a riprenderli, e minacciarli , dicendo di effer difturbato nel fuo appartamento di fotto. E colà doverano rimanere due o tre ore dopo pranzo e cena fetra potre godere l'aria libera, che era l'unico beneficio, che fi poteva ricavare da una villeggiatura, in cui furono così maltrattati. Riss. La ricreazione nella villeggiatura è flata

fatta nella sala superiore larga e lunga. quanto quella di fotto, ed anche più ariofa ; Il luogo neceffario è stato fatto per loro comodo folamente, non mancando altri luoghi altrove; se non volevano la puzza non dovevano servirsene, giacche la puzza non era di altri che di loro; contuttociò saputosi dal Rettore fu fatto chiudere; l'abitazione per i letti, e per ogni altra cofa è stata resa dal presente Rettore affai più comoda , che non è stata per il passato : Se il Rettore li ha ripresi, li ha riprest con ragione per l'indiscreto rumore a segno, che cadevano de calcinacci sulla camera del Rettore con pericolo di vedersi cader giù la soffitta. Nell' opposta affertiva , come in molte altre , fi tace la vera cagione dell'effergli questa riuscita la peggiore villeggiatura.

16. Intorno al vestiario è stato tutto peggiorato, e solo all'avviso della sutura Visita furono fatte dal Rettore rifarcire le zimarre quasi tutte lacere,

Risp. Intorno al vestiario si è fatto il solito, ed anche i risarcimenti sono stati fatti senza saputa, e pensiero della Visita.

17. Nell'anno fcorso non si è dato che un folo

folo pajo di calzette per ciascuno, senz'altro pajo per potersi mutare nemmeno ne' caldi più eccessivi della state; e le scarpe o venivano negate dal Rettore a chi ne aveva preciso bifogno, o gli se ne davano delle vecchie sdruscite, che avevano ad altri servito.

Risp. Nell' anno scorso si è dato il solito circa le calzette, e quando ne banno avunto bisogno non è stato loro mai negato; se una volta su negato per qualche poco di tempo un pajo di scarpe nuove, su dal Rettore negato con.

ragione .

18. Le camicie fatte ultimamente nuove fono di tela grofiolana, e i fazzoletti, e berrettini di notte sono della stessa qualita; e in tempo della presente Visita sono state rinnovate le dette camicie di tela ottima, come apparifice dal consfontare le une coll'altrechibite a Sua Eminenza, e a Monsignor Convisitatore.

RISS. Noto alcune poche camicie sono riussicie grofolane per subgilo del fartore , che in voce di dare un rosto me dette un altro per fam lavorare camicie; le altre camicie di orni tela furono ordinate dal Rettore ful principio di Febbrigio, quando non aven nepure alcun sentore della Fista, come può aversene te-Himonjano.

19. Le vesti, biancheria, ed altro che portasse seco un Alunno nell'entrare in Collegio si vende da Gesuiti, i quali poi non restituiscono se non che soli scudi quattordici per rivestirsi nell'uscire dal Collegio.

Risp. Le robe che portano gli Alunni nell' entra-

re in Collegio si vendono per il Collegio medesimo, non potendo avere altr' uso, e ciò che si da loro nell' uscire dal Collegio, è affai di più che non è ciò, che si ritrae dalla vendita delle loro vesti.

20. In tutti gli esercizi comuni di pietà niuno de Padri interviene cogli Alunni, a riferva che nella recita delle Litanie de'Santi . RISP. I PP. hanno altri esercizi di pietà , che non hanno gli Alunni, a' quali peraltro non lasciano d' invigilare circa quegli esercizi, che

a loro appartengono. 21. Si frequentano i Sagramenti dagli Alun-

ni in ogni festa; e non v'è la libertà di confessarsi se non dal solo Presetto di spirito. RISP. Gli Alunni non hanno mai dimandato di

confessarsi altrove , e quando l'avessero dimandato non farebbe mai stato loro negato. 22. Sebbene nella Visita della ch. m. del

Cardinal Barbarigo fosse ordinato, che gli Alunni ne' giorni festivi fossero esercitati nelle opere di pietà; cantaffero l'uffizio nell'oratorio; e si esercitassero nelle rubriche, e cerimonie della Chiefa, e finalmente infegnaffero la dottrina cristiana in qualche Parrocchia. ove potessero anche dal Curato apprendere il modo di amministrare i Sagramenti, e di esercitare gli uffizi propri, che convengono a chi dee aver cura di anime ; contuttociò viene tutto questo trascurato.

RISP. Circa la Visita del Card. Barbarigo bisognerebbe dimandarne al Card. Imperiali posterior Visitatore, quale convien dire, o che non abbia trovato peppur esso alcuna cosa circa la sud= detdetta visita, o che non abbia filmaso di confermarla, giaccio dell' filefio Cardinal Imperatali, ofer i bonefio prellari a questo del legio, non fi trova altra cofa efeguita per ricompore il bono ordine, che l'avor cacciano via dal Collegio alcuni capi torbiai, e perturbatori della pace, e quiete, e della offervanza della discipina.

23. Il Prefetto di spirito prende seco due Alunni per uscire, i quali sono obbligati di trattenessi o in un giardino, o in un'anticamera, portandosi egli a trovare qualcuno di

fua conoscenza .

RISP. Il Prefetto di spirito pratica qui quel che si usa in tutti i convitti, e qui specialmente è necessario per esser solo.

24. Non v'è ora di riposo nel dopo pranzo in veruna stagione.

Risp. Circa il riposo del dopo pranzo si è prati-

cato secondo il solito della consuetudine, e giustamente. 25. Convivono gli Alunni alle volte due per

25. Convivoin gii Alumi ane voite due per flanza, benchè vi sia comodo sufficiente in Collegio. R.I.P. Anche circa il convivere due per stanza si è

praticato secondo il solito, non essendovi che una sola camera libera, qual pare che in ogni casa debba esservi per tutti i cass possibili, e facili ad accadere.

26. Gli Alunni delle scuole basse non hanno in casa esercizio veruno di ripetizione, se non sono ajutati dagli Alunni delle scuole superiori, con perdita del loro tempo.

RISP. Anche in queffo fi e fatto Secondo il Solito .

e in qualche occorrenza, che si e fatta fare la repetizione dal Prefetto, essi in hanno reclaniato, e realmente nessimo pare che possa meglio assistere i nuovi che vengono, che qualcuno di loro per cagione della lingua.

27. Manca in Collegio foggetto capace anche per la ripetizione da faria quelli delle fcuole fuperiori. E mancano gli Alunni di comodo de libri.

Risp. Non sò fe fia decifione competente quella de Giovani circa l'incapacità del P. Prefette; agli Alunni non mancano libri purche fiano loro convenienti.

28. Si manca di rifpetto verso gli Alunni da' ferventi del Collegio, senza che ne siano ammoniti, o castigati; e il Fratello laico ha sempre la precedenza a tutti gli Alunni.

RISP. Il Rettore non ha faputo che fisfi loro mancato di rifpetto dalli ferventi. Quando l'avvfe fe faputo non avrebbe mancato al fuo dovere. Non fi fa qual fia la precedenza, che il Fratello laico ha fempre a tutti gli Alunni.

29. Non si usa nessuna attenzione agl' Infermi, i quali si lasciano, e senza Medico, e senza assistenza.

Riss. (Il Infermi non filafeino ni fonza Multico, ni furza affiftenza i, fufa a defi futita fada, e debita attenzione a proporzione... di maii. Non fufa attenzione finoderata, e affittata, perebi l'eprinza ha infigato, che ciò non ferve che a prolungare i mali, specialmente n' Giovani.

30. Il numero degli Alunni è stato diminuito da pochi anni in quà. Quando gli Alunni era-

169

no più numerosi fu dato a qualcuno il Viatico del ritorno.

RISP. Da che fu stabilite il numero di otro proprzionatamente all'entrate, non so, che sa stato diminutio il munror aggli silumi. Non so che sia stato pagato Viatico per il ritorno, ma se seguito e stato atto di carità, e non dovere di giustizia.

31. In questi ultimi anni, in cui si mantengono pochi Alunni è stata venduta una casa del Collegio, e s' ignora a qual uso sia stato impiegato il danaro ritratto.

gato il danaro ritratto . Risp. Ne' Libri , e fogli efibiti sta notato la vendi-

ta della Cafa, e l'impiego del danaro ritratto, 32. Allorche il Rettore novello viene da luogo lontano da Roma, il di lui viaggio è pagato dal Collegio, e quando parte il coltume è che non prenda nulla ; contuttociò fi dice che all' ultimo Rettore partito foffe pagato dal Collegio il viaggio in feudi go, per andarfene in

Francia.

RISP. All' ultimo Rettore partito dovette pagargliú il Viatico dal Gollegio per effere stato mandato via senza alcun demerito prima che avesse terminato il suo Rettorato.

33. Si suppone che manchino nell' Archivio scritture, e libri mandati via dal presente Ret-

tore all'avviso della Visita. Risp. Supposizione calunniosa, che deve effer

giustizia di chi spetta il misurarne la pena, che merita si questa, come tutte le altre falsità calunniose.

34. Tutta l'amministrazione si trova in confusione come dal foglio separato. Y

CISP.

D

170 SOMMARIO

RISP. Se s' intende di confusione nell' amministra. zione del presente Rettore si desidera sapere anal ha . Intanto Ignazio Maria Petrelli odierno Rettore del Collegio Ibernefe all' Eminentissimo Sig. Card. Marefoschi odierno Visitatore , e all' Illustrissimo Monsignore Serfale Convifitarore del fuddetto Collegio sa istanza rispettosamente, ma insieme col più fensato sentimento, e colle maggiori espressioni di formalità, che li venga fatta giustizia, e li sia data la debita sodisfazione di tutte le suddette falfità, e calunnie apposteli dalli Alunni del Collegio Ibernefe .

Formola del giuramento , che doveva fare dagli Alunni nella loro ammifione in Collegio .

Ego N. N. Collegii Hibernorum de Urbe Alumnus, confiderans Divina erga me beneficia, & illud in primis, quod me ex patria Hæreli laborante eduxit , & Ecclesia fua Catholica membrum effecit, cupiensque tantæ Dei milericordiæ non penitus me ingratum præbere, statui totum me Divino ejus famulatui, in quantum possum pro fine hujus Collegii assequendo offerre, & promitto ac juro Omnipotenti Deo, me suo tempore sacros Ordines suscepturum, & in Hiberniam ad proximorum Animas lucrandas, fine mora postquam ex hoc Collegio discessero reversurum, nes Prapositus vel Vica. rias Generalis Societatis fesu pro tempore differendum id in Domino judicaverit . Interim vero dum hic vivo, promitto, me quiete, & pacifice victurum, & Collegii Constitutiones, regulafque pro meo virili observaturum . . . Romæ die ... Anno ...

Ego

Ego infrascriptus Collegii Hibernorum de Urbe Alumnus, ante admitsionem legi regulas omnes ejusdem Collegii, & in particulari Regulam fecundam Capitis primi : & clare intel- ni prima d'effire lexi nullum a Collegio Viaticum in discessu mihi deberi : & juratus promitto me nullum hujulmodi Viaticum tanquam jure quocumquemihi debitum, aliquando postulaturum. In cujus rei fidem hisce subscripsi die . . . menfis . . . Anno . . .

Adm. R. P. Goswinus Præpolitus Generalis Societatis statuit formulam prædictam singulis admittendis in Collegium, antequam admittantur, effe proponendam, & neminem fine ea suscepta, & propria manu subscripta, in A umnorum numerum esse admittendum. Romæ 25. Maij 1659.

#### BEATISSIMO PADRE

I L Clero secolare del Regno d'Ibernia es-pone umilmente alla Santita Vostra, come in tutti i tempi, e particolarmente nelle presenti congiunture ha gran necessità di per- 1. m d'Innocenfone che attendano con zelo alla confervazio. 20 XII. accroccid ne della Fede Cattolica, ed alle missioni in quelle parti . È benchè tra gli Alunni del Collegio Ibernese in Roma, e altri Collegi, e Se- al giuramento preminarj in Francia , Spagna , e Portogallo , Fian- feritto da Aliffindra, ed altre parti della Cristianità vi fiano del Collegio di foggetti , da' quali fi può sperare gran frutto Propaganda . per la confervazione, e propagazione della nostra S. Fede in detto Regno, alcuni di detti Alunni durante, o finito il corfo de loro studj, entrano nelle Religioni, ovvero Società,

Formola d'altro giuramento che fe faceva da' Giovaammeffinel numero degli Alunni.

Supplica del Clero fecolare d' Ibernia alla voglia obbligare gli Alunns del Collegio Ibernefe dro VII. a quella

150

o Congregazioni regolari, e perciò si petde il frutto, che poteva sperarsi da essi a prò delle missioni Si supplica pertanto umilmente la SANTITA' VOSTRA fi degni ordinare che gli Alunni di detto Collegio di Roma, e altri fuddetti non possino entrare in qualsivoglia Religione, Società, o Congregazione Regolare fenza espressa licenza della Sede Apostolica, ovvero della S. Congregazione de Propaganda Fide, dichiarando nulle tutte le professioni. che si faranno altrimente, e tutto quello si farà in contrario, e che tutti li detti Alunni fiano obbligati a fare il giuramento in conformità di quello si osserva nelli Collegi Pontificj di questa Città in virtù del Breve della fel. mem. di Alessandro VII., che comincia: Cum circa juramenti vinculum: spedito in data de' 20. Luglio 1600. Quam Deus &c. = Rescriptum =

Il Sig. Cardinal Protettore confideri, e riferifca

Carlo Agostino Fabroni

Fach per Eminentiffmum Dominum Carlinalem de Alteriis Prafectum Congregationis de Propaganda Fide relatione super hoc supplici libello Sanchissimo Domino Notro in Australia dentia habita die 13. Novembris 1692. Sarcurus Sua bengne annuit posse expediri pertum Decretum, non foldum quoad Collegia, & Seminaria, sed etiam quoad Comunitate ereckas, site respective erecka, sut reigenda ad formam Bervis tamen la: me: Alexandri PP. VII. sud sie 20. Juli 1660, & cum moderatione expressa in Decreto postuoudum emanato

nato fub die 20. Decembris a PP. Clemente IX. non obstantibus quibuscumque. Et ad Eminentissimum Albanum pro expeditione Brevis &c.

### Eminentissimi Domini.

Pastorale quod nobis incumbit officium, nec non acre nostrum Religionis in hac afflictæ Ecclesiæ plaga tuendæ ac promovendæ studium juber nos, urgetque, ut omnia quæque paganda, nellamissioni huic nostræ damnum aliquod afferentia, Eminentiis Vestris ob oculos ponamus. Hoc in præfentiarum fumma nos afficit moleftia, quod plurimos hujus Regni Alumnos desideremus, quos ideo tantum ad nostra in exteris regionibus mifimus Seminaria, ut illic puro Catholicæ fidei lacte enutriti, sanisque moribus imbuti aliquando possent persuncto stu. per le più Gesuiti . diorum curriculo in Patriam redire, & unufquisque vineam Domini, proprio Ordinario duce pro viribus excolere incumberet .

Sed proh dolor! hi filioli nostri, licet ipsis tam arcta redeundi necessitas incumbat, a tam justo & laudabili fine, zelo quodam male concepto (ne quid aliud dicam) deterrentur, & sic ab Ordinario, a patria, & a parentibus divulfi Religiofum aliquem ordinem, præfertim Societatem Jesu, ingredi alliciuntur: hocque ad dolorem nostrum, & Hierarchiæ detrimentum accedit adhuc, ut subditi illi, quos fic a nostra jurisdictione distractos lugemus, ii plerumque soleant esse, qui ob præcellentes animi dotes, & acriorem præ cæteris ingenii vim, certius nobis solamen afferre, & jacentem hujus Ecclesiæ statum erigere potentius va-

Num. 43. Lettera dell' Arcinefcono di Dublino alla s. Congregazione di Proquale fi duole , che la maggiore e mia glior parte degli Alunni instruiti e educati per les miffoni d'Ibernia sieno con maniere improprie indotti a farfi Religiofi , e

lerent . Sanctam Fidem nostram, quam tot huc usque licet persecutionis procellis agitatam, nobis adhuc integram fervari gratulamur, nonnisi servatæ Hierarchiæ, secundum Deum, acceptam referimus. Quando Ordines Religiofi omnes fuerunt persecutionis gladium aufugere coacti. Pastores seculares sub propriis Ordinariis militantes generofo fortique zelo incensi torrenti restiterunt, constanter & assidue invigilaverunt gregibus, quos ideo abomni hæreseos labe puros servaverunt ; hoc si fecissent Angliæ simul & Scotiæ Regna, non esset forfan cur miserum nunc suum statum deflerent; stante enim in his gentibus Hierarchia, merito licet conjicere quod staret quoque etiamnum & Religio. Grex vero proprios Pastores nesciens, eorumque voces non audiens lupos sequatur necesse est, & vinea Domini, quam fingularis ferus depastus est, prorfus inculta jaceat oportet. Et quidem generosis his Pastorum nostrorum studiis & conatibus Deus ipse misericors adesse dignatus est; cum etenim nec scholæ apud nos paterent idoneæ, nec media apta superessent, quibus juvenes nostri ad operandum in vinea efformarentur, prodiere, Deo procul dubio inspirante, in exteris regionibus, divites quidam benevoli, qui secularia feminaria, ad excolendos pro regione hac hæretica missionarios, fundaverunt, dotaveruntque, hoc unico fine, ut subditi illic enutriti, & educati, post peractum ibi tempus idoneum, ad suos in Patria Ordinarios redirent, pro data occasione, ut ipsis videretur, operaturi.

Sed

Sed heu quis unquam in mentem induceret ex felici ejulmodi refugio, unde, quali ex fonte quodam uberrimo, tot huic Regno emolumenta emanare deberent, maximum exinde nobis detrimentum exoriri? Sic se tamen res habet : hæc etenim feminaria nostra a primaria fundatorum intentione longe aberraverunt, haud vitio quidem institutionis de se optimæ, fed vitio eorum qui præfunt : ipsi enim zelo quodam haud laudabili nimis abrepti, & Religioni in hoc regno pessume consulentes effecerunt tandem, ut seminaria illa, non jam pro Sacerdotibus fæcularibus, fed pro Religiosis ordinibus, & in primis pro Societate Jesu inflituta videantur. Intra quadraginta annorum spatium plurimos, imo quintam subditorum nostrorum partem novimus, qui in Italize Hispania, Gallia, Belgia Seminariis aliquot annis enutriti, & ad missionem nostram efformati, mediis quibusdam, haud licitis certè. impulfi, & illecti, subito illa Seminaria deferuere, & ab Ordinariorum in Hibernia iurifdictione omnino se subtrahentes, Religiosis Ordinibus, præfertim vero Societati Telu fele emancipaverunt, in iis, quo superioribus videretur modo, tempore, & loco occupandi. Imo & quod dolendum magis, Seminarium nostrum Romæ a Cardinale Ludovisi, Gregorii fel. mem. XV. nepote, fundatum, & ab hujufmodi deprædationis genere fecurum effe gloriari nefas; cum multos exinde arte hac illecebrofa captos & illectos lugeamus &c. = Die Martii 28. 1764. = Patritius Archiepiscopus Dublin. & Hiberniæ Primas .

Num. 44. Difecto degli Alumi del Collegio Ibernofe da giuramenti , obe averemo fatti , con Pobbligo di pre-Hare il giuramento , ebe fifa dagli Alumii del Collegio di Propaganda.

Attentis facultatibus nobis a Sanctissimo Donino Nostro CLEMENTE PP. XIV. specialiter tributis in Audientia diei 14. Aprilis currentis, prout ex supplici libello, & rescripto respective exhibito per Acta Ferri Notarii Eminentissimi Vicarii, pro dispensandis Alumnis Collegii Hibernorum de Urbe a quocumque Juramenti vinculo huc ulque in dicto Collegio præstiti: Hinc re maturè cognita, supradictis ut supra facultatibus utentes, cosdem Alumnos in præfato Collegio degentes a quocumque Juramento usque adhuc præstito absolvimus. & liberamus, pristinzque in foro conscientize libertati restituimus. Volumus tamen, ut tam præsentes Alumni sic absoluti infra tempus. a die publicationis præsentis Decreti, nobis bene visum, quam alii deinceps prædicto Collegio cooptandi Juramentum tantummodo præstare omnino teneantur, quod ab Alumnis alterius Collegii de Propaganda Fide præstari solet, juxta formulam a s. m. Alexandro PP. VII. præscriptam sub die 20. Julii 1660. post suam Constitutionem, que incipit = Cum circa Juramenti Vinculum = Et cum moderatione expressa in Decreto postmodum promulgato a s. m. Clemente PP. IX. fub die 20. Decembris 1668. Mandantes insuper, tam a præsentibus, quam futuris Alumnis religiose observari quascumque Constitutiones a Nobis de novo condendas, sive decreta per Nos auctoritate apostolica toto Visitationis nostræ tempore promulganda. Ut vero præfentis Decreti tenor omnibus ad quos spectat innotescat, omnique tempore afficiat, præcipimus tam moderno, quam

quam futuris pro tempore Rectoribus cjuddem Collegii fub pirvationis gazna ab Officio, ut cum primum fupradictum Decretum per Notarium in præfenti hae nothra Vificatione affumptum in prædicho Collegio publicatum, & cintimatum fuerit, illud in cjuddem Collegii Archivo originaliter affervari perpetuis luturis temporibus curent, ac infuper ipfus copia affixa femper retineatur in refectorio, vel alio loco publico. Datum Rome ex Ædibus nosfris hac die 27. Aprilis 1771.

M. Cardinalis Marefuscus Visitator Apostolicus, & Protector.

Sergius Sersale Convistator.

Eminentissime Princeps .

Cum mihi Clienti infimo in mandatis dederit Eminentia Vestra, ut ingenue & sincere exponerem eam, quæ in Collegio Romano viget, studiorum rationem, jussis prompto animo parui, eoque libentius quod percommodam mihi oblatam esse occasionem viderem, qua ostenderem Alumnos Collegii Hibernorum Eminentiæ Vestræ devinctissimos Clientes, Sociosque meos, quorum omnium nutu & nomine hac feribo. graves justasque causas habuisse, tum ut de studiis Collegii Romani conquererentur, tum ut Eminentiæ Vestræ authorstatem implorarent & gratiam, quarum ope potestas ipsis fieret, ad alia studia alterius Collegii de Propaganda Fide transeundi . Ad tres classes revocantur scientia. quibus in Collegio Romano operam navare tenemur, nempe ad Scholas inferiores. Philosophiam, & Theologiam; de singulis ordine dicam, & ad rem iplam protinus festino. De

Num. 45.
Rasguaglio degli flud;, che fi facevano dagli Alumni Ibernefi nelle
ficuole del Collegio
Romano.

De Scholis Inferioribus . Ea in Scholis inferioribus recepta est studiorum ratio, ut dimidia anni pars arti oratoriæ, dimidia poeticæ tribuatur. Nobis Collegii Hibernorum Alumnis vix ulli est emolumento Poelis; neque enim poetæ futuri fumus, sed Evangelii præcones, nec in canendis carminibus, fed in procuranda animarum salute vita nobis omnis transigenda est. Itaque singulis annis quibus Grammaticæ, Humanitati, Rhetoricæ operam damus, quinque aut sex menses terimus inanissime, & totius temporis ad Scholarum inferiorum studia impensi dimidium deperdimus. Eam jacturam ne incurrerent Alumni utriusque Collegii Græcorum & Maronitarum cautum elt, ne ad scholas inferiores Collegii Romani accederent pomeridianis horis, quibus Poesis unice excolitur, sed domi manerent, & ad alia studia ipsorum statui & vocationi magis accomodata animum adjicerent. In scholis inferioribus Collegii Urbani de Propaganda Fide sola traditur facultas Oratoria, poetica prætermissa; quod utique non fieret nisi compertum effet hanc Millionariis minus utilem effe. Cum igitur commune habeamus vitæ institutum cum laudatorum Collegiorum Alumnis, ecquid carmina dedicisse, quod ipsis nihil prodest, nobis inserviat?

De Philosophia .

Tres solidos annos sibi vindicat Philosophia: primus Logicis, secundus Phissics; tertius Metaphissis tribuitur disciplinis, stylo apud Peripateticos recepto.

Logica, quæ in Collegio Romano vulgo

traditur, complecti solet regulas summolisticas, differtationem de ideis humanæ mentis. quæstiones nonnullas contra distinctionem virtualem intrinsecam Thomistarum, contra Præcisionem objectivam Thomistarum eorumdem. quibus eversis, adstruitur distinctio formalis per intellectum juxta communem fententiam Societatis. Armis contra Thomistas resumptis, contenditur, veritatem aut fallitatem propolitionum de futuro contingenti a nullo decreto prædeterminante esse repetendam . Præscientiæ divinæ & libertatis creatæ concordia ex eo vel maxime demonstratur, quod præscientia non sit causa rerum futurarum, ut Thomista volunt, fed potius res futuræ fint causa divinæ præscientiæ. Ex occasione præscientiæ Dei in difputationem vocatæ &c. imbuuntur recentes adhuc tyronum Logicæ mentes generali quadam scientie medie notitia . Tractantur deinceps duze vel tres quæstiones contra Scepticos, & Idealistas; quibus absolutis, traditur Probabilifmus Philosophicus, quo Auditorum mentes opportune disponantur ad Theologicum suo tempore excipiendum -

Phyfica în Collegio Romano doceri folira maganm partem inutilis fepe eft 6c inepta, jejuna femper, 8c anguffiffimi limitibus circum-feripta. Contingis enim non raro menfes integros dilabi ac perdi în excutiendo Patris Bofcovichii fyftemate, quod licet a paucis feduris partium ffudio transferdim abreptis inter nobiliora hujus faculi comperta reponatur, ab acquis tamen rerum æftimatoribus commentum imaginarium paradoxis & chimæris foatens Z 2 2 effe

effe judicatur, quod cæteroquin licet verum effet, & undequaque staret, nibil tamen prodeffet rei phylicæ, nihil ad naturæ cognitionem conferret . Verum quando etiam evenerit ut Collegii Romani Physica anfractibus hisce sit libera, exilis tamen semper est & exiguis hisce finibus ferme continetur.

Differitur primo de aliquibus corporis naturalis proprietatibus, puta de extensione, soliditate, divisibilitate & Vacui existentia probatur ; Leges motus Newtonianæ admittuntur, agitur de gravitate terrettri, ejus extensione, & legibus; Gravitas cæleitis Newtoniana constituitur, Newtoniana luminis & colorum, & Franklinianæ Electricitatis theoriæ stabiliuntur. Hec perpauca physicæ capita proponuntur addiscenda ; altum de reliquis silentium . Nihil omnino traditur de Natura, æquilibrio, relistentia fluidorum, nihil de sono, voce, auditu, nihil de peculiaribus ignis proprietatibus, nihil de frigore aut calore, nihil de fole, stellis fixis, planetis fingillatim spectatis, nihil de Solis aut Lunæ eclypsibus, nihil de figura Telluris, nihil de corporibus animalibus, vegetantibus, mineralibus, quæ tellus gerit, specifice consideratis, denique de Chronologia, Kalendario, Geographia ( quæ quidem omnia cum Astronomia physica conjunctissima sunt & Ecclesiafticis viris scito utilia vel etiam necessaria ) omnino nihil .

Dicet aliquis, ea quæ querimur omissa ... Professore Physices, a Professore Matheseos in Collegio Romano doceri . Respondetur , pofitum in Rectoris arbitrio esfe, ut Scholam Ma-

theseos vel adeamus vel non; alius facultatem concedit Rector, negat alius, nec defuit qui Alumnis ne vel Mathematicum librum apud se retinerent vetuerit. Præterquamquod autem plurima ex iis, quorum cognitione nos destitutos esse dolemus, ne leviter quidem Mathesim attingant, sciendum est, Professorem Matheseos in Collegio Romano alio anno Optica, alio Astronomia, alio Mechanica, alio Hydraulicæ elementa docere. & ita porro pro diversis annis diversorum tradere tractatuum rudimenta, ut proinde non nifi casu fortuito contingat, fuppleri aliqua quæ Phisicæ desunt, omnia autem nunquam supplentur. Contra autem Alumni Collegii de Propaganda Fide, que est eorum felicitas, in tuto funt se nullam ex recensitis cognitionem vel utilem vel necessariam esse defideraturos.

Methaphylica dimidia sui parte manca est, ut in Collegio Romano traditur . Scientiam. hanc in duas tribui partes, Ontologiam, nempe, & Pneumatologiam nemo ignorat. At Ontologia ne a limine quidem salutata, Pneumatologiæ immorantur Collegii Romani Profeilores .

In Pneumatologia autem nunquam omittitur acris diffusaque differtatio, qua contra præmotionem phylicam non lecus ac contra monstrum horrendum, informe, ingens depugnatur. Comprehendere solet hæc dissertatio tria capita, quæ tria fulmina belli merito diceres. Primo in capite exploditur tanquam fuperflua phylica Prædeterminatio: in secundo rejicitur ut hostiliter pugnans cum libertate SOMMARIO

creata: in tertio eliminatur perinde ac si injuriola adeo effet fanctitati divinæ, ut Deum peccati faceret authorem . Hinc arripitur occasio commemorandi controversias famigeratas de Auxiliis , Stabiliendi Scientiam mediam , removendi ab illa notam tantopere molestam Pelagianismi; & demum respondendi ad impugnatores Gratiz versatilis, que quidem licet obiter ac veluti in transcursu attingantur, inferviunt tamen mirum in modum ad præoccupandos Discipulorum animos, donec iisdem ad. Theologiam provectis Jesuitarum systema & evolvatur explicatius, & altius inferatur. Interim ad Metaphylicam hic descriptam nemo reflectere oculos poterit quin clare videat, Jefuitarum nihil interesse Auditores suos esse Semimetaphysicos, dummodo a teneris annis asfuescant elle Anti-Prædeterminantes .

De Theologia . Ex universa Theologia scholastica octo Tractatus in Collegio Romano explicantur, quorum duo cum fingulis annis exponantur, totus quadriennio cursus absolvitur. Tractatus fingulos fingulis annis adfixos hoc ordine referre juvat. Primo Theologize anno duo traduntur tractatus, alter de Gratia, alter de Sacramentis in genere : Secundo pariter duo, alter de Virtutibus Theologicis, alter de Pænitentia; Tertio item duo, alter de Deo Uno, & Trino, alter de Justitia, & Jure; Quarto demum duo, alter de Incarnatione, alter de Beatitudine, & Actibus humanis.

Ut a primo tractatu ordiamur, in duas ille partes dividitur, in quarum prima de Gratia

Au-

Auxiliante, in secunda de Sanctificante disputatur. Primam partem quamvis adeo in deliciis habeant Collegii Romani Profeifores ut per integrum ferme annum prolixis quæstionibus eandem versare non graventur, eam tamen ita pertractant, ut ex tot disputationibus nihil nobis fructus aut utilitatis proveniat. Discimus quippe tantum quæstiones millies recoctas contra Jansenium, Thomistas, aliosque Catholicos, que si unquam aliis, nobis certe funt inutilissimæ, quibus in Hiberniam reversis in medio Lutheranorum & Calvinianorum nec proderit, nec vacabit litigare cum Thomistis, aut fingere Jansenianos, contra quos pugnemus. Duobus ab hinc annis explicatus in Collegio Romano suit tractatus, de quo loquimur, in quo de Gratia auxiliante questiones traditæ fuerunt non minus quam viginti, quarum decem petebant directe Jansenium, duz propugnabant gratiam versatilem , scientia media , & consensu præviso indigentem, ut in actu primo efficax constituatur; cæteræ spectabant partim Historiam & errores Pelagianorum, & Semi-Pelagianorum, quibus dicitur abusum esse Jansenium ad infamandas Catholicorum sententias, partim referebantur ad Congregationes de Auxiliis, Molinæ triumphos, Phylicæ Prædeterminationis impugnationes . In tanto autem quæstionum numero atque varietate una tantum erat, quæ nobis usui esse posset contra Lutheranos; hæc autem ipsa adeo jejune fuit & perfunctiorie tractata, ut quæstionis nomen vix, ac ne vix quidem mereretur.

Hæc de Gratia Auxiliante: ventum deinde

ad Gratiam Sanctificantem, que viam sternit ad impios Lutheri & Calvini errores de Justificatione refellendos. Verum contra istos novatores quatuor tantum quæstiones traditæ fuerunt, quibus pauca Hæreleos capita perstringebantur ; maxima impiæ doctrinæ pars intacta prorsus & integra relicta suit . Porro que de Gratia Sanctificante disputata sunt cætera, tota erant de tricis & litibus scholasticis, in quibus immorari diutius, quam in profliganda hærefi . & doctrina Catholica vindicanda, Profeffori nostro operæ pretium visum est. Cæterum non ablimili fuisse indole Tractatus de Gratia omnes, quotquot ad plures annos in Collegio Romano fuerunt explicati, facile fibi perfuadebit quisquis cogitet, Jesuitas non transgredi terminos parentum suorum, & si qua alia in re, maxime in doctrina de Gratia omnes confpirare.

Tractatus de Sacramentis în genere eodem quo Tractatus de Gratia anno docetur. Huic autem ille utilitate præstat ea potissimum de causa, quod Jesuitis ansam non præbeat digladiandi cum Jansenianis, & Thomistis, & Scholæ suæ placita desendendi . Tractatus de Virtutibus Theologicis, ut titulus ipse satis commonstrat, requireret, ut Catholica Doctrina de Fide, Spe, & Charitate explanaretur; attamen de Spe & Charitate traditur fere nihil, fed disputationes de Fide per integrum quasi annum protrahuntur . In his scilicet etiam bellum contra Jansenianos renovatur, mirum vero de Luthero & Calvino filentium, perinde ac fi in Ecclefiæ damnum unice graffaretur Hæresis Jansenii, Lutheranorum autem, & Calvinianorum sectæ jamdiu destitissent.

Tractatus de Panitentia scatet quastionibus ad usus nostros minime comparatis contra Bajanos, Jansenjanos, Quesnellianos, & celebriores Galliæ, & Belgii Theologos. Morinus , Martene , Arnaldus , Juenin , Merbesius , Natalis Alexander impugnantur acerrime, quod docuerint Ecclesiam tribus primis fæculis denegasse veniam sive absolutionem iis, qui distulerant studiose pænitentiam usque ad vitæ finem, & extremo demum spiritu, cum jam amplius peccare non possent, ad Ecclesiam confugiebant, præsertim si Canonicis criminibus detenti, aut sacris Ordinibus initiati, aut denique solemni, & publica pænitentia perfuncti fuissent . Dimicatur contrà Baium, & Janfenium, quod afferuerint contritionem charitate informatam nec Catechumenum fine baptismo justificare, nec Baptizatum fine pænitentia . Refelluntur Morinus , Juveninus , Drovetius, Bertius aliique quamplurimi, & Lovanienses, & Galli Theologi, quod ad contritionem extra Sacramentum justificantem vel intenfionem respective summam, vel determinatum aliquem gradum exposcant.

Contrà Lovainendes & innumeros alios omnium Ordinum Theologos contenditur ad judificationem intra Sacramentum obtinendam Attritionem fufficere. Prædilectum hoc Attritionis fufficientis dogma digoum cenfetur, quodduabus diffinctis quæflionibus conflabiliatur, quurum prima afferitur Attritionis fufficienta ita, secunda Attritionis ejuddem cum voluntate peccandi, aut cum affectu erga peccatum incompossibilitas. Mitto litem Morino intentari, quod docuerit pluribus fæculis in Ecclefia, tum Græca, tum Latina, in ulu fuisse formulam absolutionis deprecativam. Paucis ab hinc annis Theologiæ Professor apud Jesuitas fatis celebris palam docere non dubitavit, argumenta, quibus Dallæus Calvinista probat per prima duodecim secula non viguisse in Ecclefia ulum Consessionis arcanze, sibi videri infolubilia, nifi admittatur toto illo tempore regnasse Probabilismum, ex cujus placitis confessarii ad animas moderandas regulas defumebant. Quare cum Dallæus demonstratum habeat ex millenis catholicis authoribus. Probabilifmum hefternum effe commentum vix ante duo sæcula natum, jam gloriari poterit Calvinismi Patronus se consecisse, usum Conses. sionis arcanæ per duodecim priora fæcula in Ecclesia suisse inauditum. Consectarium hoc non minus perniciolum quam obvium ne tantillum quidem morari visus est præceptor ille, qui immo, duce Patre Paulo Segneri, magno scilicet in rebus Theologicis nomine, intrepide progressus est ad enumerandas Probabilisticas regulas, quibus fidelium priorum duodecim sæculorum conscientiæ, fi superis placet, regebantur. Cæterum quidquid de fatiffactione disserunt Collegii Romani Professores, totum est contra Quesnellum & Arnaldum, quasi vero hi docuerint satisfactionem semper præcedere debere absolutioni Sacramentali : At de Luthero, & Calvino, qui omnem satisfactionem de medio tulerant, ne verbum quidem .

Proxime sequitur tractatus de Deo uno & trino; de quo sane tractatu eodem nomine ac de aliis jure querimur. Scopus enim illius primarius hic tantum est, Molinæ systema de Deo fciente promovere atque constabilire, & Thomistarum doctrinam convellere. Itaque contra Thomistas statuitur famosa divisio divinæ fcientiæ in fcientiam fimplicis intelligentiæ. scientiam mediam, & scientiam visionis . Defenditur contra Thomistas, Deum per scientiam! simplicis intelligentiæ non solum cognoscere res mediate in ipso Deo, sed etiam immediate in se ipsis. De scientia media intrepide asseritur, illam ex facris litteris, fanctorum Patrum documentis, clarissimis rationibus deduci, per illam a Deo cognosci omnia conditionate futura fub quavis quantumcumque inconnexa hypothefi, five naturalia, five supernaturalia, five libera non conjecturaliter fed certo atoue infallibiliter, illam demum nihil habere commune cum Arianismo, & ab omni Semi-Pelagianismi suspicione esse liberandam. Quod vero spectat contingentia absolute sutura, duo contra Thomistas statuuntur, Primum, ea in nullo decreto prædeterminante videri ; secundo videri illa vel in scientia media, & decreto collativo auxilii, vel in scientia media, & gratia versatili. Demum scientiam visionis non esse caufam consensus creati pravisi, sed potius e contra illam ab hoc quodammodo determinari contra Thomistas concluditur. En Molinisticum de Deo sciente systema, cui nos addiscendo per magnam anni partem infudare cogimur; quod utrum operæ pretium Adolescentibus no-

A 2 2

stri instituti ferat, judicent zoui rerum arbitri. Profecto si quantum temporis in conten-

tiofis de Deo sciente quæstionibus projicimus, tantum ad doctrinam de Deo trino vel scholastice vel dogmatice pertractatam conferremus. & Ecclefiaftica eruditione multo magis exculti, & ad Socianos nostræ patriæ ad bonam frugem revocandos longe aptiores in Hiberniam reverteremur. Verum de Trinitatis mysterio ne verbum quidem facere solent Collegii Romani Lectores in tractatu de Deo, quamvis eum infignire confuescant complexo hoc titulo = de Deo uno & trino = . Nimirum tenaci adeo affectu inhærent defendendis Molinæ placitis, ut ab iis vix unquam avelli fe finant, quo fit ut non folum tractatum dimidiatum relinquant, verum etiam nec primam ipsius partem absolvere per tempus queant.

Dicendum modo superest de tribus aliis tractatibus, quibus Theologia Collegii Romani completur universa, scilicet de Justitia & Jure, de Incarnatione, de Beatitudine, & Actibus humanis. Verum cum nemo nostrum in Theologicis studiis tamdiu versatus sit, ut accugatam iis tractatibus operam navare potuerit. de illis nihil pronuntiandum esse duximus. Interim ex propolito tractatuum specimine facile quisque poterit conjicere de cæteris, & apud fe statuere quam frugiferi nobis futuri essent. Præ manibus habemus Theles typis impressas; & a Professoribus Collegii Romani publicæ disputationi propositas, in quibus continentur plura asserta de Justitia & Jure viris sanioris doctrinæ studiosis laxitatis nomine reprehenfa. Novimus partim ex thefibus iflat, partim ex maufcripris, quorum copiam acfi lumus, tractarum de Actibus humanis aliud vix habere præter quælfiones conglobatas contra Jarefunim & Probabiliorilita, Probabilita, Probabil

De Theologia Morali,

Quamquam nos, quibus demandanda olim erit animarum cura, nulla alia re magis indigeamus quam fanioris Ethices præceptis atque institutis informari, tamen per moderatores nostros non stat, quominus in extrema rei moralis ignoratione versemur. Morales lectiones in Collegio Romano excipere non possumus ea de causa, quod Theologia Moralis & Scholastica eodem tempore in diversis scholis exponatur; quare cum disciplinis scholasticis interesse teneamur, a Moralibus abesse cogimur. Porro inter domesticos parietes nullæ institutæ funt repetitiones, ut vulgo ajunt, in quibus Præside studiorum Præsecto. Alumni de quæstionibus morum inter se disputent, & in folvendis conscientiæ casibus se exerceant, qui proinde nisi proprio marte, & privata lectione aliquam rei moralis cognitionem sibi comparare contenderent, iidem studiorum curricuin theologia morali progressibus percunctentur, campum ipsis aperiunt ut doctrinam a se partam ostendant, illos vero nihilo doctiores efficiunt.

De Theologia Polemica .

Eodem, quo Theologia Scholastica, vitio laborat & æque nobis inutilis est Theologia Polemica. Controversia enim, quas continet, fere semper vel directe vel oblique ad Jansenii causam labesactandam collimant. Bajus quod Jansenio prælusit in arenam protrahitur, & præcipua ipsius doctrinæ capita convelluntur. In Jansenium sævius incumbit tempestas, & quinque propolitionibus extrema pernicies paratur. In Quesnellum tandem vis belli convertitur, quod Jansenii doctrinam postliminio revocaverit. Ipfius profligantur errores, ipfiufque affeclæ diris omnibus devoventur. Decernitur. Quesnellistas jure ac merito & esse & haberi separatos a Sedis Apostolicæ Communione ; statuitur facræ Eucharistiæ participationem illis etiam in mortis articulo esse denegandam ; demum falfa & illusoria esse a Quesnellistis jactata miracula docetur. Perbelle hæc omnia: sed interim contra Lutherum & Calvinum, & proinde pro nobis, plane nihil. In iis autem defensitandis non unus aut alter mensis, sed anni integri consumuntur. Progrediuntur controverfiæ ad alias hærefes expendendas, Pelagianam scilicet, Semi-Pelagianam, Prædestinatianam. Verum in his omnibus, quod mirere, unus semper occurrit Janfenius . Et quidem in tractatu de Hærefi Pelagiana passim non tam Pelagius reus agitur, quam Jansenius & Natalis Alexander, ille quod docuerit, Doctorum quorundam, qui Catholico nomine gloriantur, fententias a Pelagianis erroribus non esse usque adeo alienas; hic quod scripserit vagum & versatilem effrænis probabilitatis usum ex lutulentis probabilismi Pelagiani fontibus manasse. Porro dum Janfenius & Natalis Alexander exagitantur, quiefcit Pelagius, & impia superbissimæ Hæreseos dogmata fine ulla directa impugnatione plerumque relinquuntur. Porro in reflexis hisce de Pelagianismo speculativo & practico contentionibus annus abit. Eodem redeunt Tractatus de Hærefi Semi-Pelagiana & Prædestinatiana; illinc vetera cum Jansenio recrudescunt dissidia, hinc cum larvis & umbris multorum judicio dimicatur, magno temporis dispendio, nulla nostra utilitate . Ipsæ de Romano Pontifice controversize, ut in Collegio Romano modo instituuntur, præter Febronium & Janfenianos vix alios adverfarios laceffunt; quo fit, ut post plurimam Theologiæ Polemicæ navatam operam, Lutheri & Calvini Hæreses de facie notæ vix ac ne vix quidem nobis fint, unde confecto studiorum cursu revertimur in Hiberniam in alienis, quæ nos minime tangunt, controversiis satis fortasse versati, in propriis hospites omnino & peregrini . Huic malo quomodocumque subventum est in cateris Collegiis, in quibus Alumni eadem qua nos fortuna usi ad Regiones Lutherana lue infectas mittendi funt. Illi enim Anti-Janfenianis & Anti-Febronianis Collegii Romani controversiis non vacant, sed domesticos habent Profeffofestores, a quibus in controversiis Luthero & Calvino insessiti excoluntur. Cautum id jam pridem est in Collegio Anglicano, idemque in Collegio Scotorum non multis ab hine annis institutum fuit a clara memoria: Eminentissimo Cardinali Spinelli illius Collegii quondam Patrono, qui cum hoc facto osfenderit; controversias Collegii Romani sibi improbari tanquam Alumnis Collegii Scotorum inutiles arque ineptas, eassem nobis in eadem conditione versantibus minime accommodatas este judicio siou gravissimo & maximo confirmayit.

Ex iis quæ hucusque retulimus facile statuere poterit Eminentia Vestra, nos jure optimo de Collegii Romani studiis fuisse conquestos, nec temere votis omnibus exoptaffe ut ad Gymnasium de Propaganda Fide nobis transire liceret . Plura alia , ut fancte affirmamus , occurrunt nobis præsentia in Collegii Romani studiis reprehendenda, quæ missa facimus, veriti ne cujus minime debemus patientia atque clementia abutamur . Interim quando Eminentiæ Vestræ pro immortalibus in nos collatis beneficiis gratias agere fatis cumulate nequeamus, beneficiorum omnium supremum largitorem, bonorumque omnium donatorem Deum non intermissis precibus exorabimus, ut Eminentiam Vestram propitius sospitet, & ad Ecclesiæ universæ felicitatem quam diutissime confervet.

Joannes Jachfon .

# CLEMENS PP. XIV.

#### DILECTE FILI NOSTER SALUTEM, ET APOSTO-LICAM BENEDICTIONEM.

Brove di N.S. al Card.Vifitatorecon le facolta di rimuovere i Gefuiti dal governo, e dall'am minifira zione del Collegio Ibernefe

O 6.

Lias Nos pro passoralis osserii nostri debito consulere volentes utilitati ; & progressi Alumnorum existentium in Collegio Hibernensi. quod dutum in bac Alma "Orbe nostra bo: me: Ludovicus, dumvisit ; S. R. E. Cardinalis Ludovistus

erexerat , quodque fel. recor. Innocentius PP. X. Pradecef. for nofter per fuas in fimili forma Brevis die XXII. Maii MDCXLVII. expeditas Literas de jurepatronatus tunc in humanis agentis Nicolai Ludovifi Principis Plumbini , & Venufia, ejufque descendentium efe declaraverat , Motu proprio , atque ex certa scientia , & matura deliberatione nostris, deque Apostolica Potestatis plenitudine. Te per alias nostras in pari forma Brevis die VI. Martii MDCCLXXI. expeditas Literas ejusdem Collegii Visitatorem Apostolicum deputavimus cum facultatibus neceffariis, & opportunis Collegium pradictum, ejusque Rectorem , Superiores , & Alumnos in Capite , & in membris vifitandi , in illorum ftatum , vitam , mores , & disciplinam diligenter inquirendi, nec non Sacrorum Canonum , & generalium Conciliorum inharendo decretis , quacumque mutatione, & revocatione indigere cognovifses, mutandi, & revocandi, abusus quoscumque tollendi , regular , & dicti Collegti statuta observari faciendi , & , quatenus opus effet , de novo condendi , ac reddituum bonorum ejufdem Collegii rationem petendi , Rectorem , aliofque Superiores , & Officiales hand idoneos removendi , & alios habiles, & capaces subrogandi, Alumnos quoque inobedientes dimittendi , & quid statuisses observari fa-

ciendi , obedire recufantes per censuras , & panas ecclesiaflicas , aliaque juris , & facti remedia compescendi , contra delinquentes quoscumque processus, secreto tamen, & fine strepitu, ac forma judicii, formandi, aliaque in pramiffis, & pro bujufmedi munere rite, & recte explendo necessaria, & opportuna mandandi, & exequendi. Voluimus autem, ut fi que graviora in Vifitatione bujufmodi reperiises, nobis referres, ut quid desuper statuendum foret, matura confideratione adhibita, decerneremus, ac alias prout in iifdem nostris literis , quarum tenorem prasentibus pro expresso, & inserto haberi volumus, uberius continetur . Posteaquam igitur demandatam Tibi eiufdem Collegii Visitationem laudabiliter indefessa cura, & fingulari prudentia peregeras, omnium rerum, & circum-Stantiarum Visitationem bujusmodi quoquomodo respicientium seriem nobis quamdiligentissime retulisti. Nos itaque , illis omnibus mature perpensis , considerati sque , prater quascumque alias facultates in iisdem noffris literis Tibi, ut prafertur, attributas, atque concessas, quas per prafentes , quatenus opus fit , confirmamus , & approbamus, ac de novo etiam concedimus, motu, fcientia, & potestatis plenitudine paribus Tibi facultatem quoque derogandi ultima voluntati , ac testamento condito ab codem Ludovico Cardinali Ludovisio anno MDCXXIX. seu alio veriori tempore, in ea parte dumtaxat, qua ipse commist, & tradidit fidei, & cura Presbyterorum Regularium Societatis Telu gubernium dieti Collegii ab ipfo erecti, nec non sententia Rotali deinde favore corumdem Presbyterorum Regularium edita die XXIV. Januarii MDCXXXV. feu alio pariter veriori tempore adver sus memoratum Nicolaum Principem Ludovifi, & Fratres Ordinis Minorum S. Francisci Reformatorum Conventus S. Isidori de Urbe, ac omni , & cuicumque alii titulo quomodolibet ad ipsos Prapositum Generalem , & Societatem Spectan. , & per-Bb 2

10

tinen., cujus vigore in gubernio, & administratione. dicti Collegii perjeverare ipfi quomodolibet poffent , eofdemque Presbyteros regulares, Prapositum Generalem, & quemcumque alium ex eis a gubernio , & administratione , ac alia qualibet directione ipfius Collegii removendi , cateraque in pramiffis , & circa ea quomodolibet neceffaria , & opportuna facienai , gerendi , & decernendi tribuimus , & impartimur . Volumus autem , ut quoad titulum jurifpatronatus , quod Super Collegio pradicto fibi afterere poffent haredes memorati Principis Nicolai Ludovifi, nihil penitus innovetur , nec quidquam novi conftituatur ; fed res in eo Statu , in quo de presenti sunt , ac pront de jure , & quatenus de jure manere debeant , ac praterea dictum Collegium auctoritati & immediata jurifdictioni tue, ac pro tempore existentis S. R. E. Cardinalis abud Nos , & Sedem Apostolicam Regni Hibernia Protectoris motu , fcientia . & potestatis plenitudine fimilibus perpetuo subiccimus , atque supponimus . Non obstantibus memorati Ludovici Cardinalis etiam ultima voluntate. quam quoad pramiffa fufficienter , & expresse commutamus ; nec non nostra , & Cancellaria Apojtolica regula de jure quesito non tollendo, ac aliis omnibus, & fingulis, que in dictis nostris literis concessa funt , non obstant. , caterifque contrariis quibuscumque. Datum Roma apud Sanctam Mariam Majorem Sub annulo Piscatoris dieXVIII. Septembris MDCCLXXII. Pontificatus noffri anno quarto. A. Card. Nigronus.

Foris = Dilecto filio nostro Mario S. R. E. Presbytero Cardinali Marefusco nuncupato.

#### DECRETUM.

\* UM Sanstiffimo D. N. CLEMENTI PP. XIV. nuper per suas Apostolicas Litteras in forma Brevis sub annulo Piscatoris die 18 Septembris currentis anni 1772. expeditas , Nobifque directas , placuerit , non modo omnes & quascumque facultates in suis pariter Apostolicit Litteris in pari forma Brevis die 6. Martii 177 1. expeditis pro vifitando Apostolica auctoritate Collegio Hibernensi de Urbe Nobis jam attributas , atque concessas , confirmare ; verum etiam alias omnes , & quascumque necessarias , & opportunas facultates benigne tribuere, ad effectum derogandi ultima voluntati, & testamento condito a Cl. me: Ludovico S. R. E. Cardinali Ludovisio anno 1629. seu alio veriori tempore, in ea parte dumtaxat, qua ipfe commisit , & tradidit fidei , & cura Presbyterorum Regularium Societatis Jesu gubernium supradicti Collegii ab ipfo erecti; nec non Sententia Rotali deinde favore corumdem Presbyterorum Regularium edita die 24 Januarii 1635., seu alio pariser veriori tempore , adversus Nicolaum Ludovifi Principem Plumbini , & Venufia , ac Fratres Ordinis Minorum S.Francisci Reformatorum Conventus S. Isidori de Orbe, ac omni, & cuicumque alii titulo quomodolibet ad ipfos Presbyteros Regulares, corumque Prapositum Generalem , & Societatem Spectan. , & pertinen. , cujus vigore in gubernio , & administratione dicti Collegii perseverare ipsi quomodolibet possent ; cosdemque Presbyteros Regulares , Prapositum Generalem , ac quemcumque alium ex eis a gubernio, & administratione pfius Collegii removendi ; cumque praterea eidem Santtifsuno Domino Nostro visum fuerit, memoratum Collegium auctoritati , & immediata jurisdictioni pro tempore exi-Stentis S. R. E. Cardinalis Regni Hibernia Protectoris perpetuo subiicere , & supponere . Bb 3 Hinc

Decrete
di rimozione de'
Gefuiti
dal gover
no, a
dell' ammin-firazione del
Collegio
Ibernefe
im.

Hine Nos Supradictis facultatibus utendo, pradicte ultime voluntati , & teffamento Cl. me. Ludovici Cardinalis Ludovisti in ea parte, in qua gubernium, & administrationem prafati Collegii Presbyteris Regularibus Societatis Jefu conceffit , necnon dicte Sententia Rotali deinde favore corumdem emanata, ac insuper omni, & cuicumque alii titulo quomodolibet ipfi competen., Apo-Stolica, nt supra, auctoritate plene derogando, prafatos Presbyteros Regulares , Prapositum Generalem , & quemcumque alinin ex ers a gubernio, cura, administratione, seu alia qualibet directione ipsius Collegii prasenti nostro Decreto perpetus removemus , ejufdemque Collegii perfonas, res, bona, jura, proprietates, ab eorumdem administratione , gubernio , auctoritate , regimine , & Subjectione , quibus a tempore dicte emanate fententie, atque etiam in prefens fubeft , eximimus , & liberamus , ac ita omnino exequi volumus , mandamus , & decernimus .

Pratera suberendo diciti Literiu Apollolici , ut supra, prefatum Collegium austoritati nostra, & immadiata sursidistioni nostra, ae pro tempore existentis S.R.E. Cardinalis apud Sanctissimum Deminum Nostram, & Yadem Apollolicam Regui Hibernia Protection; prepetus sitturis temporibus sulpicitum decernimus, & declaramus, asque in nostrum, & pro tempore existentis, ut supra, Regui Hibernia Protectionis Paroccinium recipiumus.

Us vere prasenti Decreti temo omibiu, ad quo pellat, innetsecat, debitamque in omnibiu, eb plenariam executionem assequatur, prexipimus, ut pre Notarium, in prasenti bac nostro Visitatione assumotum, tam Prasense Generali Societatis Justi, quam attalia Restori, Alumnis, aliisque omnibus in prasato Collegio degeniibus initinetur. Datum Roma ex Edibus nostrus bac die 23. Septembris 1701.

M. Card. Marefuscus Prot. & Vist.

Lost-co Sigilli . Sergius Sersale Convistator .

# SOMMARIO

### ADDIZIONALE

D le 28. Septembris 1772. În ulteriorem executionem Litterarum Apolibilicarum in forma Brevis &c. accessi, meque personaliter contuli ad Ven. Gollegium Hibemense &c. ad effectum prosequendi descriptionem aliorum bonorum in eodem Ven. Gollegio existina. Adm. R. P. Ignatii Marize Petrelli jam Rectoris ejudlem Ven. Collegii & infrascriptorum Testium descripti & adnotavi omnia & singula prazdicta bona, aliaque in eodem Ven. Collegii & caintaccipi de adnotavi omnia & singula prazdicta bona, aliaque in eodem Ven. Collegii & caintaccipi existencia, prout inita sequitur, videlicet.

Num. 1.
Particola della deferizione, fatta,
dal Ferri Notajo
della Vifita, delle
robe trovate nel
Collegio Ibernefe.

Nella seconda stanza della solita residenza del Petrelli. Omissir aliis. Due Cantoncini d'Albuccio tinti color di noce. Dentro uno di essi: Diversi libri concernenti gli assirati del Collegio lbernese sino al numero di 17. Omissis aliis.

Nella stanza dowe dorme d. P. Petrelli &c. Unaullo ripieno di diversi libri, e carte, che il P. Petrelli afferi ester suoi. Altro Baullo, con dentto diversi panni, e robe, che parimenti il P. Petrelli afferi esser propri, e l'uno, e l'altro sono stati asportati in Libraria &c.

Die 4 Octobris . Continuata fuit descri-

ptio &c. Successive & immediate superventus R.P.D. Sergius Sersale Convisitator ad effectum videndi, visitandi, & recognoscendi res omres existentes in enunciatis vulgo Baulli etc. voluit. & mandavit, ut illa aperirentur, omniaque in eis invenienda describerentur, prout ego idem Notarius (illis apertis per relatum R. P. Ignatium Mariam Petrelli ) ad ejus præsentiam , & cum præfentia & affiftentia præfati R.P.D. Sergii Serfalis, ac infrascriptorum testium, quæ in eis fuerunt inventa descripsi &c. Segue la descrizione erc. Ed avendo afferito il detto P. Petrelli, che in detto Baullo si sarebbe trovata la copia de' Decreti emanati dalla ch. mem. del Cardinal Barbarigo in occasione di altra Visita fatta al detto Collegio Ibernese, quali diligentemente ricercatifi, nè effendofi ivi potuti rinvenire, nè, attesa l'ora tarda, essendosi potuto fare maggiori ed ulteriori diligenze per ritrovarli, promise lo stesso P. Petrelli di fare esso medefimo ultetiori diligenze, e rinvenuti chefollero. l'avrebbe esibiti, e consegnati al prelodato Monfignor Serfale .

Die 5 Octobris . Exhibitio Decretorum el. mem. Cardinalis Barbadici &c. Segue l'atro della esbizione e consegna de sinddetti Decreti satta dal P. Petrelli al Norajo.

Num. 2. Altra particola... della fuddetta Deferizione Te. Nell'altro Baullo. Una Cartella con alcune Scritture concernenti affari del Collegio Ibernefe, e varj fogli prefentati al Cardinal Imperiali Vifitatore del medefimo Collegio nel 1719. dal Rettore di quel tempo.

Numero sette fogli volanti, quali evidentemenmente si riconosce espere stati slaccati da qualche libro, il primi re carrolati, come si dir à in appriss, e l'altri sunca carrolazione, ma si riconosce, espera stata carrolazione engliata. Il primo di detti logli carrolato num. 25 e 26: incomi cia: Cose, che si devono offervare, e termina: Vistarare in qualda provincia.

Segue la descrizione simile degli altri sei fogli, che si tralascia.

## ERRORI CORREZIONI

Bolla Pagina 7. lin. 6. Breve pag. 17. lin. 22. fuori di presso a pag. 69. lin. 3. 1735. Excellentiffimi 2635. pag. 91. lin. 23. Binigentiffimi pag. 180. lin.29. fcito fcitu pag.183. lia.32. perfunctiorie perfunctorie Socinianos pag. 188. lin.7.

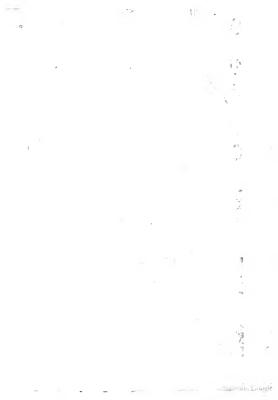



